

SELECCIÓN BÁSKET 3X

# ARRASANDO A SEMI

14.00 🚳 Croacia, dura prueba para llegar a las semis



Los fallos defensivos - regalamos dos de los goles brasileños - condenaron a las de Montse Tomé • La entrada de Alexia al campo en el 77' propició una insuficiente reacción española



**)BARCA FICHAJE ENCARRILADO** Dani Olmo vuelve a 'casa' por 55 millones



*NATHLETIC SE ENTRENA EN LEZAMA* Nico Williams sólo piensa en rojiblanco



**)ATLÉTICO** A FALTA SÓLO DE FLECOS Julián Álvarez costará 70 kilos más variables

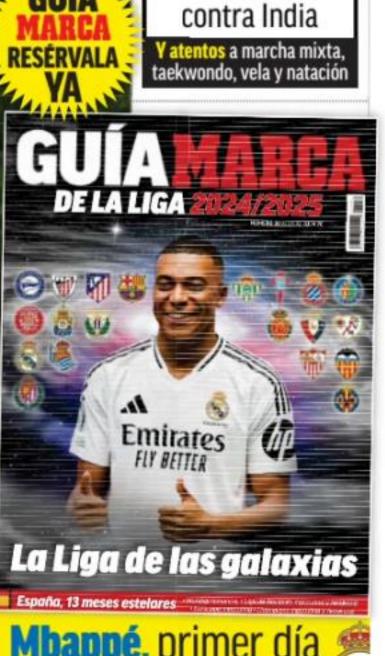

Una revancha

para llegar a

semifinales

HOCKEY

La lucha por el

bronce será

**Mbappé**, primer día como madridista







spaña vino a Francia con la intención de colgarse al cuello una medalla olímpica. Obviamente pensaban en el oro, un sueño que se desvaneció sobre el verde del Stade Vélodrome al caer ante Brasil (2-4) en semifinales. Una derrota —y una imagen— que las nuestras tendrán que resetear con celeridad para colorear de bronce su primera aventura olímpica.

La apuesta de Brasil para entorpecer la maquinaria española fue fijar marcas individuales y una línea de presión alta. En apenas cinco minutos obtuvo rédito después de que un mal despeje de Cata, tornando su valentía en torpeza, tropezó en la espal-

# iMenudo baile de Brasil!

# ESPAÑA CAE ANTE LA 'CANARINHA' Y TENDRÁ QUE JUGAR POR EL BRONCE

Dos 'regalos' y dos contras condenan a la campeona del mundo, que ofreció su versión más gris • Brasil tiró de eficacia y pérdidas de tiempo para pasar a la final

da de Paredes con la mala fortuna de que el balón se coló en su portería.

El gol dio carta blanca a Brasil para mostrar su plan de juego sin tapujos. Cada contragolpe de la *Canarinha* fue un drama para la defensa española, que sudó sangre para dominar 20 MINUTOS de añadido por

las continuas

pérdidas

de tiempo

un área ingobernable. Tardó la campeona del mundo en despertar de su letargo y cuando lo hizo, de forma intermitente, se encontró con Lorena, sus paradas y sus pérdidas de tiempo fingiendo lesiones. ¡Hasta en cuatro ocasiones tuvo que ser atendida a lo largo del encuentro para la desesperación del público!

España se mostró como un equipo débil, lento, inoperante, despistado, frustrado y a merced de un factor tan volátil como la suerte. Priscila perdonó el segundo en un contragol-

pe en el que ganó por velocidad la marca y definió mal ante Cata, pero Portilho hizo el segundo en el añadido después de que un centro de Yasmin desde el costado zurdo se paseara por el área hasta que la ariete rematara libre de marca y a placer.

# Polideportivo

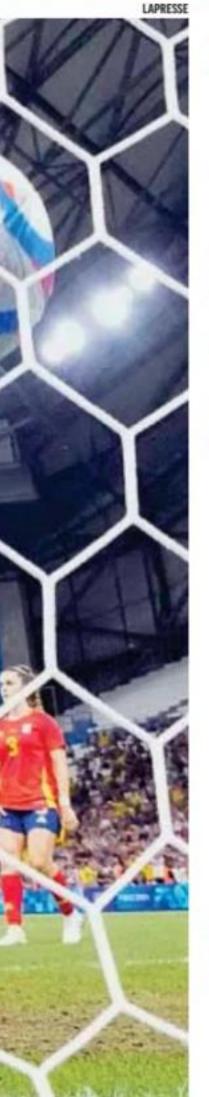

#### BRASIL 4 2 ESPAÑA A. Elias \*\* ★★ 13 Cata Lorena 15 Thais 2 Batlle 21 Lauren 4 Paredes → 14 Aleixandri 51' → 7 Kerolin 77\* 3 Tarciane 16 Codina \*\* → 11 Alexia 77' 13 Yasmin 19 Priscila **18** Olga → 5 Oihane 46' → 16 Gabi Nunes 77\* 3 Tere 20 Angelina → 12 Guijarro 67' 5 Duda Sampaio 56' \* 8 Vitoria Yaya 6 Aitana 11 Jheniffer 10 Jenni → 17 Ana Vitória 69' 15 Eva Navarro 18 Gabi Portilho → 7 Athenea 46' 14 Ludmila 9 Salma 9 Adriana 56' \*\* 8 Mariona \*

Tarjetas: 45+ Tere 90' Portilho 90' Cata Goles: 1-0 5' Paredes, en propia puerta. 2-0 45+' Portilho remata un centro de Yasmin desde la izquierda. 3-0 72' Adriana, de cabeza tras un pase de Portilho. 3-185' Salma, de cabeza tras un corner. 4-191' Adriana, resuelve

un mano a mano ante Cata. 4-2 102' Salma, de rechace.

Stade Vélodrome

TAN DOLORO-

SA COMO HA-

España no en-

cajaba cuatro

goles desde

que perdió

ante Japón en

el Mundial del

año pasado.

Montse metió en el des-

canso a Oihane y Athenea,

pero España siguió con la

misma caraja. Brasil rozó

el tercero en los primeros

minutos del segundo acto

con ocasiones clamorosas.

to. Ni un buen control, ni

un duelo importante ga-

nado, ni una decisión co-

rrecta en zona de peligro.

Apenas un disparo desde

la frontal de Jenni hizo so-

ñar con el milagro. Ni el

España tuvo el día ton-

Árbitra: Rebecca Weich (Inglaterra) \*

cambio de timonel, con la entrada de Guijarro, cambió la dirección de un barco condenado al vacío.

13.458 esp.

La sentencia brasileña llegó a 20 minutos para el final. El enésimo contragolpe de las sudamericanas, con dos velocidades más que las nuestras, acabó en un fusilamiento a Cata. Adriana remató al palo tras una asistencia de Portilho y volvieron a conectar en el rechace para que la '9' de la Canarinha anotara de cabeza.

Alexia tardó 78 minutos en saltar al campo. ¿Por qué tanto? Su entrada revolucionó el duelo, pero ya era demasiado tarde. Putellas ejerció de mecha y asistente en los dos goles de Salma que maquillaron la tragedia y estuvo cerca de anotar con un zurdazo que estrelló en el palo y un disparo que sacó Lorena en una gran estirada.

Brasil volvió a sacar brillo a su pegada. Kerolin hizo el cuarto resolviendo un mano a mano con una sotana. Fue el reflejo del partido más gris que se recuerda de esta selección y que tendrá que olvidar pronto para poder centrarse en su próximo objetivo.



# A España le espera un 'coco'

JUGARÁ EL VIERNES POR EL BRONCE ANTE UNA ALEMANIA A LA QUE NUNCA GANÓ

DAVID MENAYO MARSELLA Francia spaña apenas ten-Brasil drá tiempo para sanar las heridas Brasil pues el viernes tendrá que volver a **ESPAÑA** saltar al verde, en Lyon -ESPAÑA [4-2, pen.] 2 no pisará París en todo el torneo olímpico, uno de los Colombia objetivos del equipo- pa-10 agosto 17:00 h ra medirse en el duelo por Brasil la medalla de bronce an-**Estados Unido** te una Alemania que cavó en semifinales ante Es-**Estados Unidos** tados Unidos, que se impuso por la mínima gra-

No será un partido fácil para las nuestras, pues Alemania es una de las seis selecciones a las que nunca ha ganado España -junto a Corea del Sur, Eslovaguia, Nueva Zelanda, Checoslovaquia y Colombia (ésta en tiempo reglamentario)-. Ambas selecciones se han enfrentado en siete ocasiones con un

cias a un gol de Sophie

Smith en la prórroga.

**CAMINO HACIA EL ORO** Japón **Estados Unidos** Alemania Canadá

bagaje de tres empates y cuatro derrotas para las nuestras. "Es un día jodido, pero toca recuperarse porque hay una medalla en juego", dijo Irene.

Alemania

TODO EN CONTRA España no tuvo su día en Marsella y cayó con Brasil.



Tengo que pedir perdón a mis compañeras y a la afición; hoy no he estado"

CATA COLL JUGADORA DEL BARCELONA



Frustra jugar contra reglas poco deportivas, pero no depende de nosotras"

ZHENG

11 AÑOS EN

SKATE, ESAS

DISCIPLINAS

IRENE **PAREDES** JUGADORA DEL BARCELONA



Será complicado, pero tenemos que pensar en la medalla de bronce"

TERESA ABELLEIRA JUGADORA DEL REAL MADRID



# EL SUEÑO DE UNA NIÑA CON UN **MONOPATÍN**

i tienen un hijo o una hija de 11 años o si les alcanza la memoria para recordar cómo eran entonces, fíjense en la china Haohao Zheng, que compitió ayer a esa edad en skateboarding. La faltan cuatro días para cumplir los 12, pero la fecha no erosiona la gesta de precocidad de la asiática. Así es la magia de los Juegos Olímpicos, capaz de albergar el sueño de un niño en un monopatín en una plaza de París. Para todos aquellos que piensan que este tipo de disciplinas 'callejeras' (como el básket 3x3) no tienen cabida en un programa olímpico tan ortodoxo como el tradicional, piensen en esto, piensen en Naia Laso (histórica presencia en la

final la suya) y quizá le encuentren un sentido.

París será recordado por COMPITIÓ CON esto, por las bellas imágenes de las pruebas olímpicas (Los Ángeles 28 lo lle-DONDE CABEN va claro para emular la ESTAS GESTAS foto de Evenepoel con su oro en ciclismo, las de la

hípica en Versalles, lo de la Torre Eiffel presidiendo el torneo de voleyplaya, el pebetero en globo y así hasta el infinito), pero también por las quejas de los deportistas en torno a la comida. La comparación con Tokio 2020 causa rubor y sorprende en el país donde se inventó la alta cocina. El nadador Adam Peaty denunció que varios compañeros suyos se habían encontrado gusanos en el pescado. No por conocidos, los anisakis son tolerables.

P.D. Hoy puede ser un gran día para el equipo olímpico español. Falta hace. El reto de Barcelona 92 se puede torcer definitivamente si hoy no hay un buen empujón.

# **OBJETIVO 23 MEDALLAS**







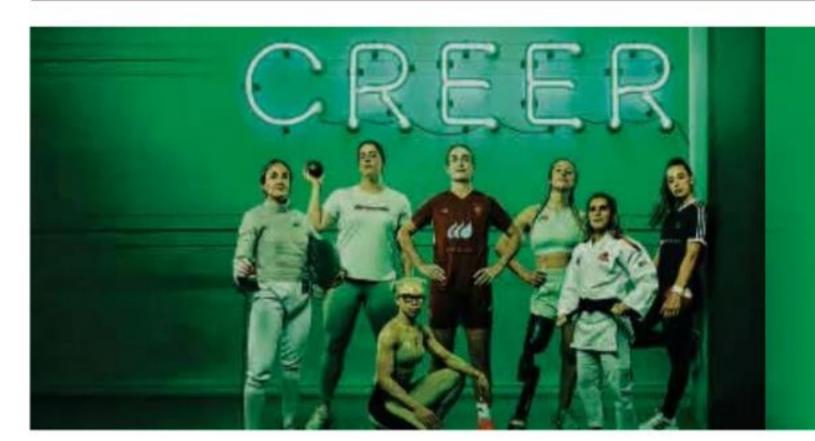

La fuente de energía más poderosa del mundo.





RAMÓN NAVARRO

PAÍSES BAJOS 0 **ESPAÑA** 

Stade Yves-du-Manoir

10.000 espectadores

PAÍSES BAJOS Blaak (p), Janseen (1), Balk, De Geus, Van Dam (1), Brinkman (1), Van Ass, Willen Croon, Blok, Wortelboer v Hoedemakers; De Vilder, Bijen, De Mol, Telgenkamp (1) y Middendorp. ESPAÑA Calzado (p); Alonso, Bonastre,

Gispert, Cunill, Basterra, Clapes, Reyne, Miralles, Menini y Rodriguez. Villalonga, Recasens, Vizcaino, De Ignacio-Simo y Lacalle.

Marcador: 1-0, 1-0, 1-0, 1-0.

Arbitros: Goentgen (ALE) y Madden (GBR).

JOSÉ LUIS ALLEGUE

PARIS

La selección española de hockey tendrá que conformarse con luchar por el bronce. El equipo de Max Caldas cayó derrotado ante Países Bajos en una semifinal en la que nunca llegó a tener opciones. Un partido ante un rival que fue mejor priva a los RedSticks de volver a una final olímpica, pero aún tienen la oportunidad de pelear mañana (14.00 horas) por el bronce ante India, que perdió su semifinal ante Alemania.

No se dejó amedrentar España por los miles de holandeses que teñían de naranja las gradas del Yves-du-Manoir. Saltó al césped con personalidad y dominando el juego en el arranque. De hecho, la primera ocasión manifiesta de gol cayó de nuestro lado a los cinco minutos. Buena asistencia de Borja Lacalle a Marc Reyné y el delantero estuvo a punto de adelantar a los RedSticks.

Una lástima no poder aprovechar la que tuvimos en un primer cuarto igualado donde los neerlandeses no perdonaron en la que tuvieron. Una salida en falso de Luis Calzado acabó con un penalti stroke que Jip Janssen aprovechó para convertir el 1-0 y adelantar a los holandeses.



# Países Bajos muy grandes

# **HOCKEY ESPAÑA NO TUVO OPCIONES DE ALCANZAR LA FINAL OLÍMPICA**



Los 'RedSticks' son goleados (4-0) en semifinales por un rival muy superior y tendrán que luchar por el bronce mañana frente a India

España tenía que reaccionar, pero se llevó un nuevo golpe a los cuatro minutos de segundo cuatro. Un centro lateral lo

rechazó la defensa española y Thierry Brinkman, que pasaba por allí, golpeó de primeras para convertir en gol una bola sin dueño. Con 2-0 los neerlandeses dieron un paso atrás. ¿El plan? Arriesgar menos y defender la renta. Algo que les sirvió pa-

ra irse con ventaja de dos goles al descanso, ya que los RedSticks no tuvieron grandes oportunidades más allá de un penalti cór-

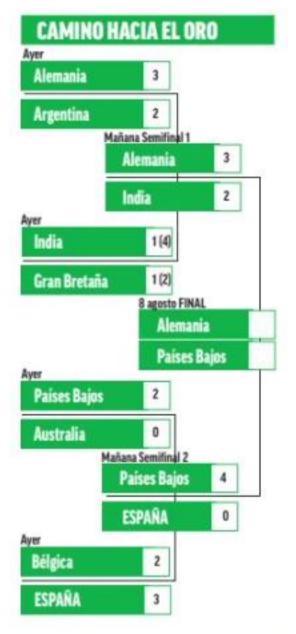

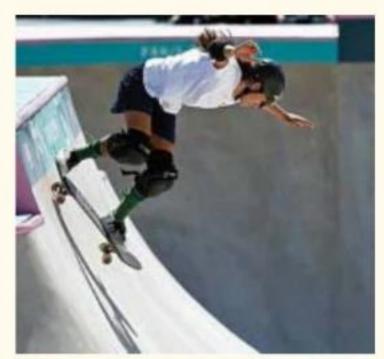

Naia Laso (15), en la prueba de la mañana.

G. RIQUELME

uperando una lumbalgia que tuvo en el segundo intento de la ma-

ñana para meterse en la final de la tarde a la que accedían las ocho mejores, Naia Laso, 15 años, de Bermeo, logró un meritorio diploma acabando la final más adolescente de todos los Juegos Olímpicos.

"No se podía mover. Se sentía mejor en el monopatín que

# Naia Laso, con lumbalgia, atrapa un diploma



SKATEBOARD ES SÉPTIMA CON UN PODIO QUE SUMÓ ENTRE TODAS 45 AÑOS

de pie", reveló el seleccionador Alain Goikoetxea, admirado de lo que aguantó la vasca y que de los seis ejercicios de 45 segundos, tres por la mañaña y otros tantos por la tarde, sólo pudo completar dos. El del billete de entrada a la final y el tercero de ésta, que le valió para superar a la japonesa Kusaki, que terminó en el suelo en todas las acciones.

El desenlace de un campeonato olímpico que tuvo entre sus participantes a la china Zhengde (11 años) exhibió el carácter juvenil de la prueba. Entre la australiana Arisa Trew (14), la japonesa Hiraki (15 y que ya fue plata en Tokio 2020) y la superestrella mediática Sky Brown, (16) que repitió el bronce, sumaron 45 años. Menos que el británico McDonald que hoy aparece con 51.

#### **EL INICIO DEL FIN**

Jip Janssen anota el primero de los tantos de Países Bajos.



Se ha visto la diferencia entre ser muy bueno y estar en camino. Ahí estamos"

MAX CALDAS SELECCIONADOR **ESPAÑOL** 



olímpicas para el hockey español. Mañana puede caer la sexta

# **EL DOLOR DE LA DERROTA**

Pepe Cunill se lamenta por una acción en la semifinal.

ner a 20 segundos del descanso que Basterra no pudo materializar.

Con lo que nadie contaba es con el jarro de agua fría que nos esperaba a la vuelta del descanso. Tras hablar en vestuarios y diseñar el camino para intentar meterse en la semifinal, el rectángulo de juego nos dio una fuerte dosis de realidad y, en menos de un minuto, Van Dam tuvo dos. La primera la salvó Calzado, pero la segunda era imparable. Gol, 3-0 y partido encarrilado para la selección naranja.

#### SIN PODER REACCIONAR

Una situación tan adversa es difícil de afrontar deportiva v mentalmente. Los RedSticks no tuvieron capacidad de reacción y vieron como el partido se les escapaba sin poder luchar por estar en la final. De hecho, los que aprovecharon para rematarlo todo en los últimos 15 minutos fueron los holandeses, que con un tanto de Telgenkamp sellaron el 4-0 final.

La lucha por el bronce frente a India se celebrará mañana en el campo 1 del Estadio Yves-du-Manoir. La disputa por el oro enfrentará a Países Bajos y a Alemania, que en la otra semifinal se deshizo de los indios por un apretado 3-2.

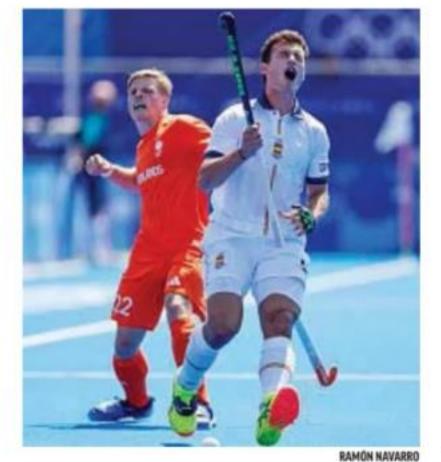

# Baño y a semifinales

# **WATERPOLO CANADÁ LE DURA A ESPAÑA LA MITAD DEL PRIMER CUARTO**



Una excelente defensa y una superioridad apabullante convierten los cuartos de final en un plácido paseo • Países Bajos, el escollo para ir a por el oro

**ESPAÑA** 8 CANADÁ La Defense Arena 8.000 espectadores

BRASIL Terré: Espar (2), Pérez, Crespi (3). Ruiz (4), Forca (2 de penalti) y Maica García (2, 1 de penalti). Piralkova (1), Peña (1), Ortiz (3, 1 de penalti), Camus y Leiton. Superioridades: 2/6 Penaltis:4/4.

PERÚ Gaudreault; Crevier, Mimides, McDowell, Lemay-Lavoie (1 de penalti), McKelvey y La Roche. Lekness (1), Wright (1), Bakoc (5), Browne, Paul y Vulpisi. Superioridades: 5/11 Penaltis: 1/2

Entrenador Miki Oca

Marcador 6-2, 4-2, 3-0, 5-4. Arbitros: Blanchard (FRA) y Markopoulou (GRE). Eliminada por 3 exclusiones, Maica García.

#### GERARDO RIQUELME PARÍS

Entrenador David Paralelo

Por tercera vez en cuatro Juegos, sólo falló en Río 2016, España se plantó en

semifinales en un partido plácido ante Canadá. Es lo que premia a una fase de grupos inmaculada batiendo al campeón olímpico, Estados Unidos. Bastó un cuarto para demostrar la diferencia entre ambos waterpolos, el periodo que despachó el combinado de Miki Oca con 6-2, tras un gol de Bea Ortiz desde 10 metros.

El resto fue dejar pasar el tiempo, minutos a todas las jugadoras, exhibir la velocidad de Anni Espar y Nona Pérez en los balones iniciales, el látigo de Elena Ruiz, la habilidad bajo palos de Martina Terré y la ejecución de un rol de potencia que este combinado ha ido construyendo a lo largo

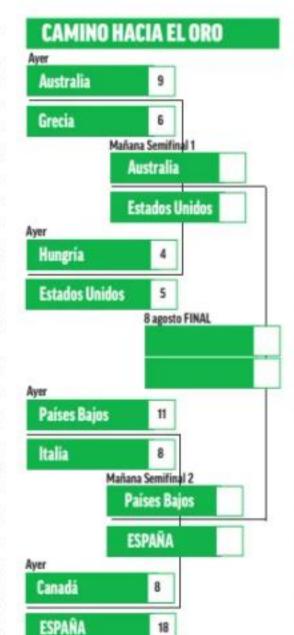

de más de una década siempre al mando del técnico madrileño. Se esmeraron tanto en defensa, que Canadá sólo marcó dos goles fuera de situaciones en superioridad o de penalti.

La fusión alcanzada entre las veteranas, Ester, Maica, Espar y Ortiz, con la generación que representan Ruiz, Terré, Camus v Pérez, juntas desde la brillante época junior campeonas del mundo en 2021—, es perfecta.

Ahora abordarán la semifinal ante Países Bajos, la reedición de la final del último Campeonato de Europa, que se celebró en Eindhoven en enero y en la que las españolas cayeron con un gol a falta de seis segundos. •



**GOLES** lleva Bea Ortiz en estos Juegos, máxima goleadora española

## PASEO A LA SEMIFINAL

La selección española no tuvo problema para derrotar a las canadienses.

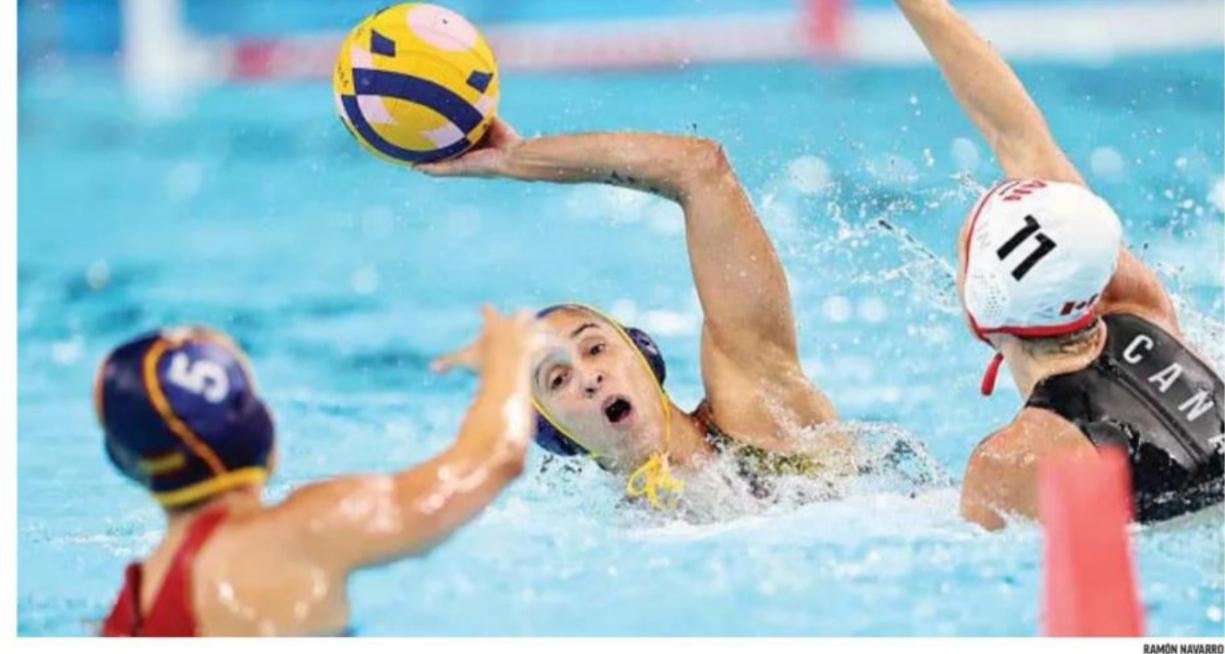

# G. RIQUELME

a artística española afrontará el jueves en posiciones de podio la prueba final de equipos de los Juegos Olímpicos, el programa acrobático. El octeto preparado por Mayuko Fujiki bajó al tercer lugar tras la rutina libre, pero amplió a más de cinco puntos la distancia con Japón, que falló en una de las acrobacias de su ejercicio, pe-



El equipo español de artística

# La 'sincro' española necesita una acrobacia



NATACIÓN ARTÍSTICA AGUANTA EN MEDALLA A FALTA DE LA ÚLTIMA RUTINA

ro que sigue cerca de la medalla de bronce y que tiene un nivel similar a España en el tercio que decidirá las medallas. El oro parece designado para

China y la plata, gracias a una performance inventada por la seleccionadora estadounidense, Andrea Fuentes, y su marido, el gimnasta olímpico Víc-

tor Cano, va camino de ellas. Saca casi 10 puntos a España.

Nuestra 'sincro' frotó la lámpara con la melodía de Aladdin y sacó un buen rendimiento. No es su fuerte, pero realizaron un ejercicio fabuloso, lleno de armonía. Falló en una acrobacia porque Marina García cayó de lado en una de esas piruetas en el aire, pero expuso un programa con muchos híbridos en apnea que fueron bien valorados y una puesta en escena maravillosa.

# **Juegos Olímpicos**

ALMUDENA RIVERA

MARSELLA

a a ser la regata de nuestras vidas", avisa Jordi Xammar. Hoy, a las 15:43 horas, disputa la Medal Race del 470 Mixto junto a Nora Brugman. La dupla española la afronta desde la segunda plaza de la general, a siete puntos de los austriacos Lara Vadlau y Lukas Maehr y con una ventaja de cuatro so-

# Las cuentas para el oro



bre los japoneses Keiju Okada y Miho Yoshioka, terceros.

Las cuentas para ganar el oro hoy pasan porque Austria no acabe entre los cuatro primeros. Si es así, no hay opciones. A partir de ahí, los españoles necesitarían acabar la Medal con una diferencia de tres barcos con los austriacos. Si España acaba segunda se garantiza la plata y si acaba entre las cuatro primeras, se asegura el bronce.

**PUNTOS DE** DIFERENCIA tiene España con respecto a

los austriacos,

que son líderes



Jordi Xammar y Nora Brugman, en Marsella.

# PARIS NUGUSE

# SORPASSO' **EN EL 1.500** Nadie contaba

con Hocker, un atleta que hasta ayer no había bajado nunca de 3:30 y fue capaz de aguantar el ritmo infernal de Jakob Ingebrigtsen.

El piragüismo de aguas hombres-.

la joya de la corona, con Saúl Craviotto buscando una sexta medalla olímpica, fue segundo en su serie a sólo nueve centésimas de los alemanes (1:20.51), en una primera reedición de la final de Tokio. También dejaron claro que lucharán por las medallas el K4 500 femenino y los dos C2 500. En cuanto al K2 500, las duplas Marcus Cooper-Adrián del Río y Sara Ouzande-Carolina García fueron las únicas que tuvieron que recurrir a los cuartos de final para pasar

# de ronda.

Del Río y Cooper.

# Y de repente, Hocker

# **ATLETISMO EL ESTADOUNIDENSE SORPRENDE A KERR E INGEBRIGTSEN**



Se impone en un 1.500 en el que el noruego tiró a muerte desde el primer metro • Nuguse acaba tercero y baja a Jakob hasta del podio

TOMÁS CAMPOS

La final masculina de los 1.500 de los Juegos de París tuvo un desenlace de lo más inesperado, con el estadounidense Cole Hocker colgándose el oro en medio de la descomunal batalla que mantenían Jakob Ingebrigtsen y Josh Kerr en la recta final. Hocker se impuso con un crono de 3:27.65, récord olímpico, por delante de Kerr (3:27.79) y el también estadounidense Yared Nuguse (3:27.80). Ingebrigtsen, que llevó en todo momento el peso de la carrera, fue finalmente cuarto con un tiempo, 3:28.24, con el que hu-

**THOMAS EVITA EL DOBLETE DE ALFRED** 

La estadounidense Gabby Thomas ganó la final de los 200 metros con 21.83 (-0.6) y evitó el doblete de la santalucense Julien Alfred. oro en los 100, que fue segunda con 22.08. Además Irene Sánchez-Escribano fue 11ª en los 3.000 obstáculos con 9:10.43.

3:27.65

EL TIEMPO con el que ganó el estadounidense Cole Hocker, nuevo récord olímpico

biera sido oro en cualquier otra final olímpica de la historia.

El noruego, que hace tres años en Tokio contó con la colaboración involuntaria del keniano Timothy Cheruiyot como animador de la final, sabía perfectamente que esta vez le tocaba llevar el peso de la carrera. Y no sólo eso, porque todo lo que no fuera un ritmo de 3:28 desde el pistoletazo de salida era un caramelo para el británico Kerr. Ingebrigtsen, que en el fondo es más un fondista prodigioso que un atleta clásico de 1.500, tenía por tanto que cargar las piernas de su gran rival antes de la recta final, en la que el escocés es superior en igualdad de condiciones.

## A LO RUDISHA... PERO NO

Dicho y hecho, porque el atleta nórdico salió escopetado a por la victoria, rememorando aquel 800 de David Rudisha en Londres 2012. Jakob pasó precisamente el 800 en 1:51.5, poco menos que una locura en un milqui, pero no le quedaba otra. Ganaría

No es el resultado que esperaba y sólo puedo culparme a mí mismo"

JAKOB INGEBRIGTSEN ATLETA NORUEGO

el que tuviera aún un poco de gasolina en el depósito en los metros finales. Kerr daba caza al noruego al final de la contrarrecta y encendía a un Stade de France repleto de británicos, que soñaban por fin con reverdecer viejos laureles -Coe era el último de los suyos en subir a lo más alto del podio en el 1.500 y había sido en Los Angeles 1984-.

El campeón del mundo en Budapest adelantaba finalmente a Ingebrigtsen pero por detrás aparecía la sorprendente figura de Hocker, que hasta esta carrera no había bajado de 3:30, y daba el mayor sorpasso del atletismo en estos Juegos de París, con un registro que coloca al atleta de Indianápolis séptimo en la lista de todos los tiempos. Jakob Ingebrigtsen, quizás abrumado por los acontecimientos, se dejaba sobrepasar también por Nuguse, el amigo y compañero de entrenamiento de Mario García Romo en el On Athletics Club. Duro final.

**PIRAGÜISMO** Buen debut en sus series

apuntan alto

Los palistas

españoles

TOMÁS CAMPOS

PARIS

tranquilas, el deporte que debe tirar del carro del medallero en esta segunda y última semana de competición, dio ayer sus primeras paladas en el Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne, Y éstas fueron promisorias, con las siete embarcaciones que entraron en competición pasando a la final, en el caso del K4 500 femenino, o a semifinales, en el del K4 500 masculino, los C2 500 en ambos sexos y los tres K2 500 -dos en El K4 500 masculino,



# LA ENTREVISTA por Gerardo Riquelme @geradtribune

aúl Craviotto enfila sus últimos Juegos Olímpicos. El primero de los medallistas españoles busca un objetivo inédito en el deporte español: una sexta medalla olímpica en el K-4 500 cuya final se disputará el jueves. En un encuentro con Bridgestone, el piragüista reflexiona sobre unas horas trascendentales en su vida.

#### Pregunta. Bueno, está a 1.000 metros de su despedida (la semifinal y la final). ¿Cómo ve el horizonte que le queda hasta la meta?

Respuesta. A ver. De momento no me atrevo a tampoco anunciar una fecha en concreto. Sí que es verdad que la naturaleza hablará por sí sola. Tengo 39 años. No voy a estar toda la vida compitiendo y demás, pero bueno, de momento, estamos en París y, después, veré como tengo la situación, cómo queda todo, qué sentimientos me quedan allí y tomaremos decisiones. A lo mejor me planteo seguir un año más o dejarlo o ya veremos, pero de momento no anuncio nada.

#### P. ¿Mantiene la ilusión de Pekín 2008?

R. Es complicado comparar situaciones en las que hay 16 años de diferencia. Era mi primera experiencia olímpica. Ahora que ya llevo cinco olimpiadas, pues es diferente. Es un sentimiento diferente, pero la ilusión sigue intacta. Me estoy planteando estos Juegos con la misma ambición, con las mismas ganas, con la misma ansiedad de querer lograr una medalla y, a poder ser, de oro. Pero sí que verdad que con la experiencia, lo vas analizando y viéndolo de otra manera.

# P: ¿Cómo ha sido la convivencia de cinco piragüistas en un K-4, porque aunque no haya estado en la embarcación, Adrián del Río les ha elevado la exigencia?

R: No hemos tenido ningún en ningún momento esa sensación tensa de de ser cinco en un K4. Adrián está más centrado en el proyecto del K2 y es un feeling increíble. Adrián tiene un potencial que vais a ver. Va a dar sorpresas. Es



# "LA MAÑANA DE LA FINAL SE ME CIERRA EL ESTÓMAGO"

El piragüista que encabeza el medallero histórico español, embajador de Bridgestone, afronta mañana la posibilidad de un sexto metal con el K4 500 metros

joven, una persona ambiciosa, con unas capacidades brutales y creo que va a dar mucho, mucho que hablar. Sí es verdad que somos cinco. En el proyecto tenemos un chat de Whatsapp, además, que se llama K5, que es donde nos hablamos y demás. Ha sido un ciclo maravilloso donde ha habido buen feeling, donde todos han sabido cuál ha sido su posición, su sitio y su proyecto.

P: ¿Se conocen tanto que usted, siendo el marca, el que va delante, sabe sin mirar qué va haciendo cada uno?

R: Cuando las cosas van mal o estamos cansados o las caderas empiezan a ir un poco diferentes o yo, por ejemplo, cuando pincho que no puedo más, ellos lo notan, que es como llevar un saco de patatas ahí delante. Al final nos vamos notando, pero analizar desde ahí hacia atrás, saber que ha sido Germade, que va tres puestos para atrás, el que ha metido la pala por la derecha mal o tal, en eso no soy tan fino. Pero sí que en líneas generales, cuando alguien se desengancha o alguien pincha, o va mal, o le pasa cualquier cosa o se cae y el K4 no va como toca, lo notamos.

# P: ¿Se pone muy nervioso el día de la final?

R: Sí, claro, el día de la final te pones nervioso. Pero sí que es verdad que yo, cuando, por ejemplo, y creo que a mis compañeros también les pasa, cuando posamos la piragua en el embarcadero y te subes en la piragua y ya vas hacia la línea de salida, que solemos salir unos 20 minutos antes, ahí ya estamos más o menos tranquilos. Y un minuto o dos antes de salir ahí ya estoy completamente seguro de mí mismo. Es una tranquilidad muy rara. Estás como tenso, pero sientes una una paz y una tranquilidad de voy a ir a por todas. Te sientes muy seguro en ese momento.

# P: ¿Esa mañana hablan mucho entre ustedes?

R: La mañana de una semifinal o de una final olímpica, puff, es que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Los nervios que se pasan ahí son brutales. Al final te estás jugando mucho, no pasan los minutos. Es una sensación bastante extraña. A mí, por ejemplo, se me cierra el estómago. No tengo ganas de desayunar, la noche antes me cuesta dormir. Al final te estás jugando mucho. Son cuatro años que te lo juegas en ese minuto y la sensación es bastante agonizante. Y luego, una vez llega el momento, pasa volando.



Un minuto o dos antes de salir, ahí ya estoy completamente seguro de mí"

"No quiero que la gente no sepa que también he fracasado muchas veces"

"Mucha gente me conoce como el cocinero, que manda narices, pero no molesta"

P: Usted transmite la sensación de que toda su vida ha ido sobre ruedas. R: Bueno, a ver, sobre ruedas a nivel olímpico. Evidentemente sería absurdo que dijera que no es así. He ido a cinco Juegos Olímpicos, he participado en seis pruebas y he conseguido cinco medallas. O sea, un éxito rotundo, pero sí que a lo largo de mi carrera no quiero que se quede ese mensaje, no quiero que la gente no sepa que también he fracasado muchas veces, que de los cuatro Juegos Olímpicos en tres me he quedado fuera de la clasificación, he tenido la repesca...

He pasado momentos de estar a punto de retirarme, de pasarlo fatal. Han habido momentos muy, muy, muy duros y exigentes a nivel mental. Pero siempre hemos sabido salir del embrollo. Hemos podido salir de esa situación y hemos conseguido dar el golpe en la mesa cuando había que darle unos Juegos Olímpicos. Pero han habido más fracasos que victorias.

### P: Hubo un tiempo de gente que la gente le conocía por Master Chef. ¿Aprendió algo ahí que pudiese aplicarlo al equipo, al K4 o al piragüismo en tu vida en general?

R: Lo que me ha forjado a mí la forma de ser la personalidad ha sido el deporte. Al final de mi carrera deportiva, hablamos de 16 años desde Pekín, pero yo antes de Pekín estuve otros diez años de júnior yendo a Mundiales. Llevo casi 30, veintipico años ya subido en una piragua. Es más bien que el deporte me ayudó a ganar MasterChef. Los valores del deporte me ayudaron a ganar ese programa. Más que cosas que haya podido aprender del programa. Al final sí que aprendí cosas. Aprendí a cocinar, que no es poco y me llevé grandes experiencias de ello. Para mí fue un máster en televisión, estuve dos meses ahí, aprendí muchísimo de cómo funciona este mundo, me abrió un abanico de posibilidades, fue un trampolín mediático, accedí a la casa de las personas. Es un programa que mucha gente lo ve. Mi hija Valentina, de nueve años, y lo veo mi madre de 68. O sea, un abanico de edades brutal. Gente que no le gusta el deporte, que gracias a Master Chef me han conocido a mí, han conocido el piragüismo. Bueno, yo creo que todo es positivo, mi paso por ahí y oye, y mucha gente me conoce como el cocinero, que manda narices con cinco medallas, pero no me molesta en absoluto. Para mí eso constituye un orgullo. •



chraf Hakimi (Madrid 1998) ha decidido convertirse en un personaje antipático en el país que le vio nacer, también como futbolista. Su celebración imitando a un pingüino, en el penalti definitivo en la tanda de penaltis del Mundial de Qatar contra España, escoció lo suyo. Kylian Mbappé, su amigo del alma, le envió un pingüino como emoticono de felicitación. Ese pingüino se le ha vuelto en contra entre sus compañeros de profesión. Su actitud con Arnau Tenas en el penalti y durante toda la semifinal de los Juegos contra España fue cuestionable, pero no tanto como los que aprovecharon en ese gran vertedero que son las redes sociales para dedicar insultos racistas a Samu Omorodion.

Lástima que ese pingüino se haya cruzado en el duelo que se avecina entre los dos futbolistas más determinantes de los Juegos parisinos: Fermín y Olise.

López, como le denomina el grafismo olímpico, siempre tuvo que luchar contra el estigma de los talentos indiscutibles que residen en cuerpos livianos. En Linares comprobó que el fútbol no siempre es un entorno de comodidades. En la Eurocopa, sin envidias, supo echarse a un lado ante el protagonismo de Lamine y Nico, sus compañeros de andadu-

# UN PINGÜINO ENTRE FERMÍN Y OLISE

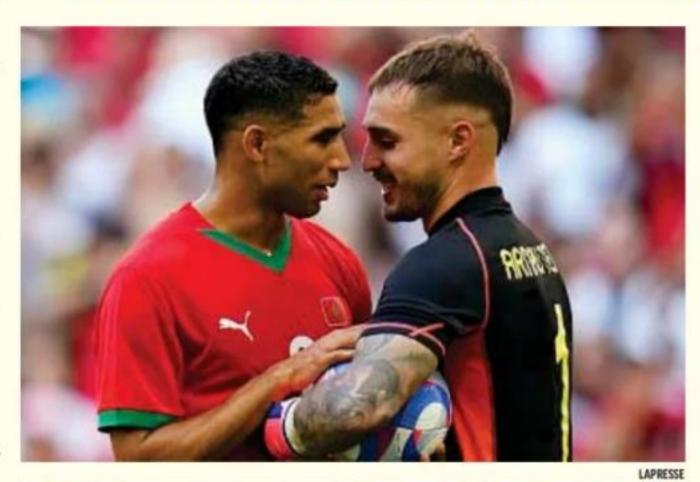



PROTAGO-NISTAS DE LAS SEMIS Achraf, encarándose con Arnau Tenas, se coló entre Fermin y Olise como estrella de las semis olímpicas.

ras. Ahora le ha tocado a él echarse a la Selección a la espalda. En París está volando, como la mitad del banderín de corner tras su último gol. Fermín tiene un 'timing' especial, una facilidad pasmosa para intuir la acción posterior y una gran confianza para disparar en cualquier circunstancia.

Francia también tiene su estrella. A falta de Mbappé y Griezmann, a los que sus clubes madrileños no dejaron vivir su sueño olímpico, ha emergido la figura de Michael Olise. Algunos se explican ahora porque el Bayern ha pagado 52 millones de euros por un futbolista que

no es internacional absoluto.

Oliver Glasner, su técnico en el Crystal Palace, recibió un diamante y lo pulió. Olise puede ser un 7 o un 10, según lo que necesite el partido. Desde la banda o filtrando pases por el centro, se ha convertido en el jugador referencial de estos juegos. Su ventaja es que en el eje de ataque le acompaña su compañero en el Palace, Mateta, el delantero al que se le caen los goles jugando con la camiseta por dentro.

Fermín tiene por delante a Abel Ruiz. Hay que pedirle a la vida tener gente cerca que confíe tanto en uno como confía Santi Denia en el nuevo delantero del Girona. Ojalá Abel responda a esa

fe ciega en la final... •



# Francia, Serbia y Alemania retan a EEUU

SEMIFINALES El 'Dream Team' aplasta a Brasil, pero tiene tarea

#### E. MUÑOZ PARÍS

Si el monumental París-Bercy hablase... cantaría La Marsellesa. Porque Francia protagonizó el gran triunfo (82-73) ante Canadá de los cuartos de final del torneo olímpico masculino de París 2024. Están en semifinales tras bajar al barro, mantener una renta amplia y contar con un Yabusele (22) vital. El reto a los Estados Unidos, por lo tanto, no será de la selección dirigida por el español Jordi Fernández.

Corresponderá a la volcánica anfitriona o a Alemania en la posible final, tras el solvente triunfo de la campeona del mundo ante Grecia (76-63). Supuso el enésimo fracaso en FIBA de Giannis Antetokounmpo con su selección. Y, en semifinales, USA se enfrentará a Serbia, pues remontó a Australia (95-90) y Nikola Jokic fue un héroe en la prórroga tras cuatro puntos claves.

Como casi siempre, el partido de cuartos que menos historia tuvo fue el del *Dream Team*. Aplastó (87-122) a Brasil. Lideraron Devin Booker (18), Anthony Edwards (17) y Le-Bron James (12+9), y defenderán sus cuatro oros olímpicos consecutivos en París.



Wembanyama hace un tapón.

| CUARTOS DE FINAL       |               |
|------------------------|---------------|
| Alemania - Grecia      | 76-63         |
| Serbia - Australia     | (Prórr) 95-90 |
| Francia - Canadá       | 82-73         |
| Brasil - Estados Unido | s 87-122      |

| SEMIFINALES        |               |
|--------------------|---------------|
| Alemania - Francia | Mañ. 18.00 h  |
| EE. UU Serbia      | Mañ. 21.30 h. |



Las jugadoras de la selección celebran un triunfo durante los Juegos.

# En busca de la hazaña

# **ESPAÑA, A POR LAS SEMIFINALES (14:30)**

La selección femenina se cita con la potente Bélgica • Fue la bestia negra del EuroBasket

Será un

partido

del que

MIGUEL

MÉNDEZ

diferente

ante Bélgica

tuvimos en

el Europeo"

SELECCIONADOR

NACIONAL FEM.

EUGENIO MUÑOZ

PARÍS

Para volver a soñar hav que derribar un muro. Lejos de frases para vender tazas, es el nuevo reto del baloncesto español. La selección femenina busca las semifinales (14.30 horas) de los Juegos Olímpicos de París 2024. En la durísima ronda de cuartos, esa que causó la eliminación en Tokio 2020 (ante Francia) y la misma del mayor alegrón, la canasta milagro de Anna Cruz en Río 2016, de siempre. Es contra la potente Bélgica, villana de la final del EuroBasket (58-64) de Eslovenia.

Son cuartos, pero es todo. "Una final", dice Maite Cazorla, base titular. "Será un partido diferente a aquella final", explica Miguel Méndez, seleccionador nacional. Varias jugadoras (Allemand no está y Linskens baja su aportación) cambian de rol, aunque el peligro es la estrella Emma Meesseman. Es diferencial.

Destrozó a Japón, con 30 puntos, 11 rebotes y cinco tapones. Lleva anotando, al menos, 20 puntos en siete partidos de Juegos Olímpicos consecutivos y nadie desde Sidney 2000 alcanzaba unos guarismos como los que hizo ante las asiáticas. Indefendible.

## **HAY DONDE CREER**

El EuroBasket y el choque de preparación (76-58) de Charleloi no son los mejores precedentes, aunque la España de los Juegos cree. Lo hizo ante China con el triple milagro de Leo Rodríguez, también en los tiros libres de Laura Gil contra Puerto Rico y en la paliza a Serbia. "Somos cada día mejores. Tratamos de hacer un partido completo, en la final del Europeo no bastó con jugar 37 minutos. Tienen que ser los 40", cuenta Méndez tras el último entrenamiento en las canchas de la Villa Olímpica de París.

La realidad es que, sea cual sea el resultado, España no engaña a nadie. Su identidad está clara. Con defensa fuerte, actividad en ataque, más la inspiración de Megan Gustafson (17 puntos y 10

rebotes de media en París 2024) como faro por dentro. "No podemos perder nuestro estilo. Agresivas en ataque, mover el balón y tener un nivel defensivo alto", concreta Cazorla.

#### **EL REGRESO DE CONDE**

Y estará María Conde. Su regreso, tras problemas en una mano, contra Serbia (15 puntos) fue brillante, y es otra pieza que cambia la cara de España.

"Es una líder del grupo, hace muchas cosas y es positiva para todas", cierra Méndez. Luchan contra el muro a romper por España. Ese que cayó con la canasta de Cruz ante Turquía. Y ese que representa la estrella mundial Meesseman como rival a batir en los cuartos de los Juegos. Bélgica y la revancha son los alicientes del partidazo en Bercy.

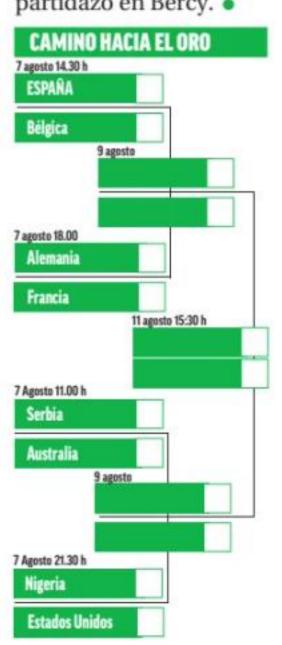

# EL RINCÓN DE LA CIENCIA Aleiandro Leiva

# EL OLIMPISMO FEMENINO, HITOS

arís se ha convertido, junto con Londres, en la única ciudad en albergar en tres ocasiones unos Juegos Olímpicos: 1904, 1924 y 2024. Son precisamente en estas dos últimas ediciones, separadas por cien años, donde el olimpismo femenino español ha marcado dos de sus grandes hitos. París 1924 fue un año clave en nuestra historia deportiva al suponer la primera cita olímpica a la que acudieron dos deportistas españolas. Se trató de las tenistas Lilí Álvarez y Rosa Torras, que consiguieron unos meritorios cuartos de final en dobles femeninos.

Hubo que esperar hasta Roma 1960 para volver a contar con una presencia constante de mujeres, aunque reducida. Hasta Seúl 1988 la representación femenina nunca superó el 13% del total de cada participación y no se obtuvo ninguna medalla. La gran eclosión del deporte femenino español se produjo en Barcelona 92, donde la representación no sólo alcanzó el 30%, sino que se consiguieron las primeras medallas, marcando así un cambio de paradigma por el cual el deporte femenino ha ido creciendo en protagonismo y éxitos hasta superar a los deportistas masculinos en preseas conseguidas en las ediciones de Londres 2012 y Río 2016, con nombres que ya son leyenda de nuestro deporte como Carolina Marín, Mireia Belmonte o Maialen Chourraut.

Los países que potencian el deporte femenino tienen una ventaja comparativa respecto al resto de naciones en competiciones internacionales como son unos Juegos Olímpicos. La evidencia científica refleja que aquellos sistemas deportivos que desarrollan programas específicos de desarrollo del talento femenino, aspiran a posiciones más elevadas en el medallero. España es un buen ejemplo de ello. Factores como una mayor inversión en deporte femenino, políticas ad hoc para la igualdad de género en deporte o un mayor grado de profesionalización en ciertas disciplinas, han sido claves para la creación y afianzamiento de una cultura del alto rendimiento deportivo femenino español con valores e identidad propios.

Por primera vez en la historia hay más mujeres representando a **España** (193, por la clasificación a última hora de la patinadora **Daniela Terol**), que hombres (190). Queda por ver qué resultados arrojarán los **Juegos de París**, y si esta edición supondrá la consagración de una nueva generación de campeonas. Lo que sí se puede tomar como una certeza es que un siglo después de la participación de **Lilí Álvarez y Rosa Torras** en 1924, el deporte femenino español ha alcanzado uno de sus mejores momentos.

\*Alejandro Leiva. Doctor en Ciencias del Deporte. Secretario de la Facultad de Deporte y miembro del Centro de Estudios Olímpicos de la UCAM.





JUEGA YA LA NUEVA TEMPORADA DEL MOVISTAR FANTASY MARCA

Descárgala gratis:







# "Egipto es peligroso"

# **BALONMANO LOS 'HISPANOS', ANTE SU RIVAL POR EL BRONCE EN TOKIO**

Pérez de Vargas avisa del potencial del equipo de Juan Carlos Pastor. Se juegan hoy los cuartos a las 9:30 en Lille. El mus, Potra Salvaje y Karol G, en su día a día



Una parada de Gonzalo Pérez de Vargas durante los Juegos Olímpicos.

# **CUARTOS BALONMANO** lay 13.30 h Francia Alemania oy 09.30 h **ESPAÑA** Egipto 11 agosto FINAL loy 21.30 h Eslovenia Noruega Hoy 17.30 h Dinamarca Suecia

#### **ALMUDENA RIVERA** MARSELLA

Gonzalo Pérez de Vargas atiende a MARCA justo después de su primer entrenamiento en Lille, a donde se ha trasladado el balonmano para los cuartos de final. Han dejado la Villa y ahora están en una residencia con "camas más cómodas pero sin la sensación de estar en unos Juegos. Parece un Mundial. Ojalá podamos volver a París para luchar por la medalla", dice el muro de la selección.

Antes, a España le espera hoy (09.30 horas)

Físicamente están por encima de muchos equipos"

G. PÉREZ DE VARGAS PORTERO

Egipto, un rival con un 'viejo' conocido en el banquillo: el exseleccionador Juan Carlos Pastor. "Físicamente está por encima de gran parte del resto de equipos. En los últimos años se ha sumado a su potencial físico el trabajar con entrenadores españoles que comparten una misma filosofía de juego que les ha aportado una forma de jugar muy europea. Cuando mezclas ambos, lo hacen un equipo muy peligroso", avisa.

Porque Egipto, al que España ganó el bronce olímpico en Tokio 2020, lleva años en manos españolas. Primero en las de David Davis, después

en las de Roberto García Parrondo y ahora en las de Pastor.

"Estamos cada vez más cerca del sueño de pelear por el podio. ¿Si firmaría un bronce? Seguramente sí, aunque si pasamos a semis lo revisamos", dice riendo.

Una de las claves del equipo es el bloque que forman y el buen ambiente. Todas las noches se juntan a jugar al mus y antes de los entrenamientos y partidos se ponen Potra Salvaje o Karol G para salir a tope.

#### GOLF LAS ESPAÑOLAS CARLOTA CIGANDA Y AZAHARA MUÑOZ DEBUTAN EN EL TORNEO FEMENINO

La pamplonesa Carlota Ciganda y la malagueña Azahara Muñoz son las golfistas españolas que participarán desde hoy hasta el domingo en el torneo femenino en el recorrido de Le Golf National, en su tercer reto olímpico tras Río 2016 y Tokio 2020.

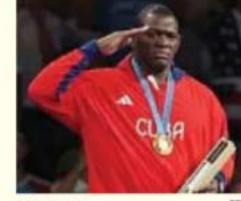

Mijain López.

#### LUCHA **QUINTO ORO SEGUIDO** PARA MIJAÍN LÓPEZ

El cubano Mijaín López ganó su quinto oro seguido en lucha grecorromana 130 kg. Nadie había conseguido cinco títulos olímpicos consecutivos en una sola disciplina individual. A los casi 42 años, anunció su retirada.

# ATLETISMO

#### **EXPULSADO UN TÉCNICO** ACUSADO DE ABUSO SEXUAL Y EMOCIONAL

EN BREVE

El estadounidense Rana Reider, técnico de los campeones olímpicos Andre De Grasse y Marcell Jacobs, fue expulsado de los Juegos tras ser acusado por tres atletas femeninas de abuso sexual y emocional.



Rana Reiner.

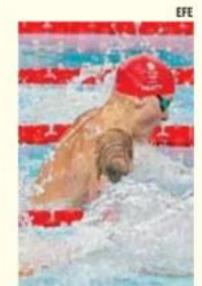

El británico Adam Peaty.

#### ADAM PEATY EL NADADOR DENUNCIA QUE HABÍA GUSANOS EN LA COMIDA **EN LA VILLA OLÍMPICA**

El nadador británico, triple campeón olímpico y plata en París 2024, se une a las denuncias por las malas condiciones para los atletas en la Villa. "Quiero comer carne y me gusta el pescado, pero la gente se encontró gusanos".

#### "NECESITAMOS DESESPERADAMENTE OTRA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BOXEO"

imperiosa de que se constituya una nueva federación de boxeo que sustituya a la suspendida IBA. "Necesitamos desesperadamente otra federación de bo-

# El COI estima que hay una necesidad

xeo", afirmó el portavoz del COI, Mark Adams.

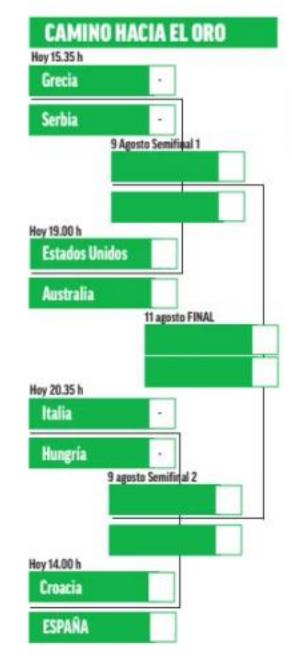

# Cuartos con rango de final olímpica

WATERPOLO La selección masculina, gran favorita al oro, se mide a Croacia, con la que ya se jugó el título europeo

# **EUGENIO MUÑOZ PARÍS**

La final del último Europeo vale un puesto en las semifinales del torneo olímpico de waterpolo masculino. Así están de caras las medallas para la selección espñola, la única invicta de las ocho supervivientes (cinco victorias en cinco partidos) que se mide hoy (14.00 h) a Croacia, a la que derrotó en Zagreb con aquel inolvidable gol de Granados.

La magnífica trayectoria del equipo de David Martín no le ha valido pa-

ra tener un cruce más amable. La derrota balcánica en la última jornada ante Estados Unidos (un desenlace sorprendente que dio que hablar sobre un supuesto 'biscotto' croata para evitar a Serbia) propició un duelo de cuartos de un nivel extraordinario.

España es favorita, pese a que los croatas son los actuales campeones del mundo -derrotaron en la final del pasado febrero a Italia-. Los balcánicos han cedido en la primera fase ante los italianos y los estadounidenses (14-11 en ambos casos) y solventaron el resto de partidos.

## **DUELOS DE CAMPANILLAS**

Es otro duelo de altísimos vuelos, Italia se medirá a Hungría (uno de los dos sería el hipotética rival español en semifinales) y Grecia a Serbia para repetir la última final olímpica. Australia y Estados Unidos, dos equipos revelación, completan el cuadro donde hay un favorito indicutible: España.

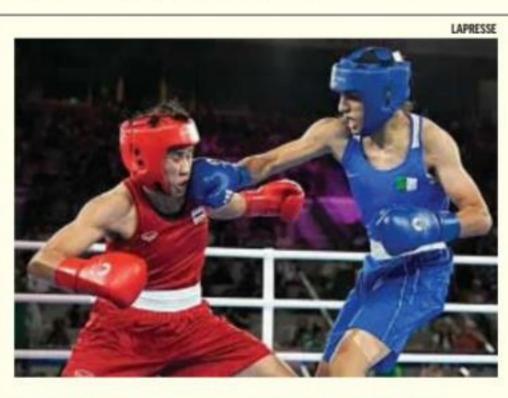

## LA POLÉMICA IMANE KHELIF SE METE EN LA FINAL

La boxeadora argelina Imane Khelif, en el centro de la polémica por una cuestión de género, arrasó en la semifinal a la tailandesa Janjaem Suwannapheng y este sábado luchará por el oro.

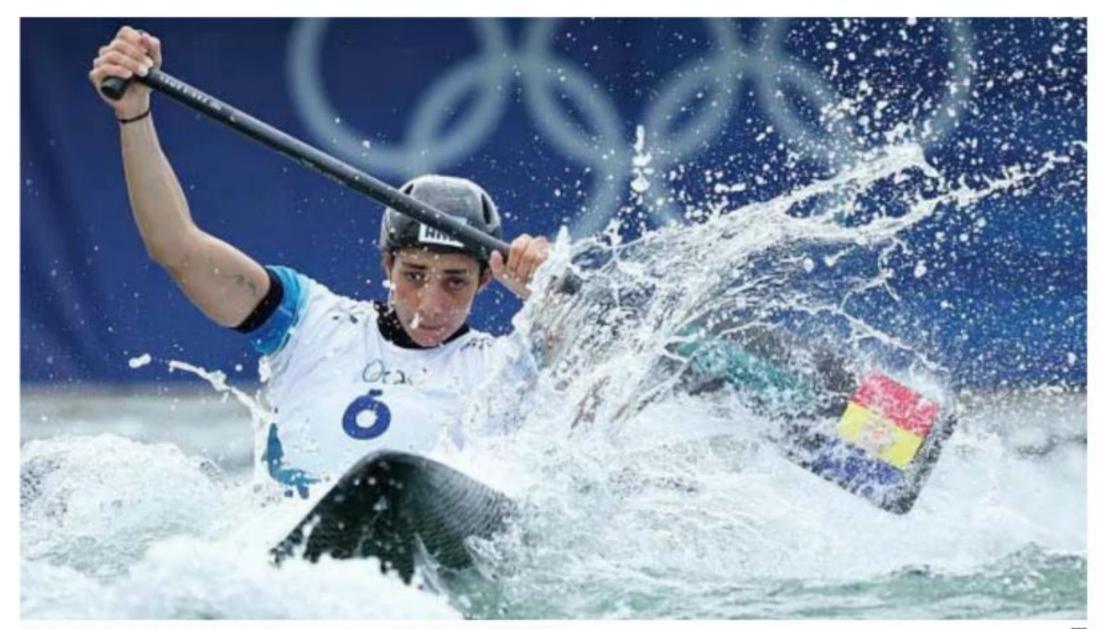

Mònica Doria, durante la competición en los Juegos Olímpicos de París 2024.

# Españoles por el mundo

ADEMÁS DEL EQUIPO NACIONAL, LOS JUEGOS DE PARÍS TIENEN MÁS COMPATRIOTAS COMPITIENDO BAJO OTRAS BANDERAS



uando allá por el 26 de julio desfiló el equipo olímpico español (no al completo) por las aguas del Sena en la Ceremonia de Inauguración más rompedora de la historia de los Juegos Olímpicos, España puso sus esperanzas en 382 participantes de 31 deportes. Con sueños bajo el brazo de superar Barcelona 1992 y la ilusión permanente de un ciclo que llevó a París 2024. Pero los españoles no solo iban encabezados por Marcus Cooper y Támara Echegoyen, hay más. El deporte hace mucho que dejó de entender de fronteras.

Es una cuestión de avance social y mezcla cultural. Los deportistas, por ende, pueden tener vinculaciones con diversos países y aunque existen casos en los que se decantaron por España (por ejemplo, Juana Camilion, plata en 3x3, nació en Mar del Plata), también hay ejemplos en los que son 'españoles por el mundo'. En atletismo, John Cabang (Filipinas,



John Cabang, en las series de los 110 metros vallas.

110 vallas) o Joselyn Brea (Venezuela, 5.000 y 1.500). También en fútbol, con Omar de la Cruz (República Dominicana). En piragüismo, Mònica Doria (Andorra, C1, K1 y Kayak-X). O balonmano, Pedro Rodríguez (Hungría).

# MUY REPARTIDOS

Esas sinergias también existen en otros niveles. Hay españoles repartidos por numerosos equipos. Juan Carlos Pastor es el seleccionador de Egipto que se mide a los 'Hispanos' en cuartos de Lille. En natación artística, con seis equipos con entrenadoras españolas. Y a la inversa, pues, por ejemplo, el resurgir del hockey viene de la mano del seleccionador argentino Max Caldas.



Es gratificante y un placer competir con Filipinas"

JOHN CABANG VALLISTA FILIPINO

Los deportistas, actores principales de los Juegos, llegan a París con otros 'colores' por motivos diferentes. Aunque el principal es estar. "Son lo más grande para un deportista", cuenta Omar de la Cruz (2001). Nació en Ibiza, es hispano-dominicano y con 18 años le cambió la

vida una llamada. "Me convocaron para la Selección. Los Juegos fueron un sueño, conseguimos competir muy bien contra países como España o Egipto que pelean por las medallas", añade.

También contra varios españoles se citó John Cabang (Madrid, 2001), un habitual de Nacionales de atletismo (bronce en Torrent 2023). El vallista filipino coincidió con Quique Llopis en la primera serie del Stade de France, pero terminó lesionado. "Vivo en País Vasco y es un placer, pero es gratificante competir con Filipinas. Es un país en el que no creían en atletismo, porque hay mucha relación con los Estados Unidos y en relación con el baloncesto. y ya estamos compitiendo con los mejores", cuenta.

## ROZA LA GLORIA

La que rozó la gloria fue la andorrana Mònica Doria (La Seu d'Urgell, 1999), como todo el piragüismo en aguas bravas, y en París fue sexta en C-1 y cayó en cuartos del Kayak-X para un resultado histórico del Principado. Ella tiene raices muy fuertes con Andorra. "Nací al lado, mis padres son de allí y tengo la nacionalidad andorrana (una que te hace renunciar a las demás, para obtenerla). Compito desde pequeñita con Andorra", recuerda.

Y los hay que están en París habiendo defendido los colores de España. Pedro Rodríguez, ahora en la selección húngara de balonmano. O Joselyn Brea, plata de un Mundial de Duatlón con España, ahora en Venezuela. "Estoy orgulloso de poder representar a dos países, es cada vez más normal", dice De la Cruz.

# **MEDALLERO**

| Pos. | Pais           | Oro | Plata | Bronce | Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|-------|
| 1    | ESTADOS UNIDOS | 24  | 31    | 31     | 86    |
| 2    | CHINA          | 22  | 21    | 16     | 59    |
| 3    | AUSTRALIA      | 14  | 12    | 9      | 35    |
| 4    | FRANCIA        | 13  | 16    | 19     | 48    |
| 5    | GRAN BRETAÑA   | 12  | 15    | 19     | 46    |
| 6    | COREA DEL SUR  | 11  | 8     | 7      | 26    |
| 7    | JAPÓN          | 11  | 6     | 12     | 29    |
| 8    | ITALIA         | 9   | 10    | 7      | 26    |
| 9    | PAÍSES BAJOS   | 8   | 5     | 6      | 19    |
| 10   | ALEMANIA       | 8   | 5     | 4      | 17    |
| 11   | CANADÁ         | 6   | 4     | 8      | 18    |
| 12   | IRLANDA        | 4   | 0     | 3      | 7     |
| 13   | NUEVA ZELANDA  | 3   | 5     | 1      | 9     |
| 14   | SUECIA         | 3   | 3     | 2      | 8     |
| 26 🕸 | ESPAÑA         | 1   | 3     | 5      | 9     |

# HOY

# No te pierdas...

# **Atletismo**

07.30 Marcha. Maratón Relevos mixtos. Á. Martín/M. Pérez y M. Á. López/C. Montesinos

# Balonmano

09.30 (M) 1/4. España-Egipto

# Piragüismo sprint

09.30 K1 500 Begoña Lazkano/Estefanía Fernández 10.40 K1 1.000 Paco Cubelos / Adrián del Río 11.40 C1 1.000. Pablo Crespo

# **Escalada**

10.00 Mas. Dificultad. Semifinal. Alberto Ginés 12.35 Fem. Velocidad. 1/4. Leslie Romero - A. Miroslaw

# Taekwondo

11.11 (F) -49 kg 1/8. Adriana Cerezo - Grippoli (URU) 11.24 (M) -58 kg 1/8. A. Vicente

# Skateboarding

12.30 Park (M) Elim. Danny León y Alain Kortabitarte

# Waterpolo

14.00 (M) 1/4. España-Croacia

# Baloncesto

14.30 (F) 1/4. España-Bélgica

# Vela

15.43 470 mixto. Medal Race. J. Xammar-N. Brugman

# Vóley playa

17.00 (F) 1/4. Álvarez/Moreno-Mellisa/Brandie (CAN) 21.00 (M) 1/4. Herrera/Gavira-Mol/Sorum (NOR)

# Atletismo

19.15 Triple salto. Calificación. Jordan Díaz 20.25 Disco mas. final 21.20 400 mas. final 21.40 3.000 ob. final D. Arce

# Natación artística

19.30 Rut. acrobática. España

# Boxeo

**22.18** +92 kg. 1/2 **Ayoub Ghadfa**-Moindze (FRA)

# Real Madrid & Gira de pretemporada

# Mbappé, día 1 en elReal Madrid

# PRIMERA SESIÓN EN SU NUEVA CASA

El crack francés aterriza en Valdebebas para arrancar su pretemporada... pensando en su primer título con la camiseta blanca

JOEL DEL RÍO

CHARLOTTE

Y después de siete años, comienza la era Mbappé. Este miércoles, 7 de agosto, se cierra un círculo después de muchas idas y venidas, rumores, enfados y negociaciones largas y complicadas. El crack francés pisará el césped de la Ciudad Real Madrid para arrancar su pretemporada, una que va enfocada a la posibilidad de conquistar su primer título con el Real Madrid: "Seguro que jugaré la Supercopa, pero depende del míster. Estaré listo. Sería el primer título y tengo ganas de jugar. Pero es para el míster esa pregunta", confesó el día de su presentación ante 80.000 personas en el Santiago Bernabéu.

Ancelotti recogió el testigo en Estados Unidos y dejó la puerta abierta a dos piezas nuevas: "Creo que deben jugar la final los que ganaron la Champions. Lo único que faltan dos, Nacho y Kroos", explicó sobre la situación y

la preparación realizada por los 7 futbolistas que no han viajado a la gira tras alcanzar las semifinales de la Eurocopa o la Copa América (Valverde, Carvajal, Tchouaméni, Mbappé, Camavinga, Mendy y Jude). Y es que aunque estos futbolistas tengan menos ritmo de partido que el resto al no poder disputar ningún amistoso antes de la final contra la Atalanta, el programa elaborado por el cuerpo técnico, uno que tienen que empezar 15 días antes de su primer entrenamiento, hace que todos tengan las mismas opciones de jugar. "No es como las pretemporadas de antes. Ahora el jugador llega preparado y ya puede jugar".

# **OBJETIVO CHAMPIONS**

Con apenas 25 años de edad, Mbappé se cansó de ganar títulos 'menores' en el PSG. El francés formó incluso parte de un tridente junto a Neymar y Messi que pretendía dominar Europa, pero la aventura no salió bien. Ese equipo de superestrela misión.

Su PSG siempre estuvo

llas nunca estuvo cerca de ganar la Champions League porque el resto de piezas no le daban suficiente empaque al equipo como para pensar en derrotar a las grandes potencias. Este torneo ha demostrado en infinidad de ocasiones que no vale sólo con tener estrellas, sino que hay que crear un grupo que le de sentido a



Mbappé, con 12 años, en la Ciudad Real Madrid.



# LA SONRISA DE UN NIÑO **QUE UNA VEZ SOÑÓ CON JUGAR** EN EL MADRID

JOEL DEL RÍO CHARLOTTE

Kylian Mbappé estuvo a punto de jugar en la cantera blanca. El francés fue a Valdebebas a conocer la Ciudad Deportiva en 2012 para jugar un partido y fotografiarse con su ídolo Cristiano. En el aeropuerto de Barajas le esperaba Zidane y el joven Kylian entró en su vehículo un poco apurado porque traía los zapatos con un poco de barro. El chico, con apenas 12 años, jugaba en su equipo de Bondy. Al final, la familia se decantó por el Mónaco, donde el delantero hizo carrera ya como profesional. Mostraron su agradeciemiento al Madrid y a Zidane y se emplazaron a hablar más adelante porque el chico adoraba y soñaba con jugar en el Bernabéu.

Joel del Río y Ángel Rivero » Charlotte





muy descompensado entre talento ofensivo y defensivo; y Mbappé se acabó dando cuenta que así era imposible alcanzar su sueño. Y en sus charlas con sus compatriotas y con Vinicius se acabó dando cuenta de lo que realmente ya sabía. El club blanco ha formado un grupo a conciencia, donde se ha cubierto cada zona del campo con lo mejor del mercado. Una apuesta de futuro, la media de edad está en los 26 años, encajando piezas para dar con la tecla definitiva.Con 48 goles en sus

73 partidos, Mbappé está empatado con Ibrahimovic y a tan solo dos goles de Thierry Henry para colarse en el Top8 histórico de la Champions.

#### LA PIEZA DEL '9'

Kylian ya sabe lo que le espera en Valdebebas porque sus nuevos compañeros se lo llevan contando durante años. Quizás no cuenta con la especial bienvenida de Rüdiger, aunque Ancelotti ya le haya avisado durante la gira: "Le dijo algo a Endrick en el entrenamiento, pero no pasó nada. A Mbappé le hará lo mismo. Es un fantástico jugador y un compañero sensacional", explicó entre risas. El entrenador italiano, que no ve a Kylian en un sitio fijo sino rotando en el frente de ataque con

**GOLES** y 26 asistencias de Mbappé en sus 76 partidos en la Champions League

TÍTULOS oficiales: uno con el Mónaco, 16 con el PSG y tres con la Selección de Francia

el resto de sus compañeros, tendrá que encontrar la manera de encajar la pieza definitiva. Y aunque los grandes futbolistas no necesitan casi adaptación, Carlo sabe que hay que dar tiempo a que se entienda con sus compañeros en el césped: "Tenemos que adaptar a los nuevos, pero no podemos pensar en adaptar a Endrick o Mbappé en cinco días".

La primera semana ayudará a descubrir una incógnita que trae de cabeza al madridismo. La posición de Mbappé en el esquema blanco y los cambios que sufrirá un equipo que viene de ganarlo todo. "Va a aportar su calidad, su actitud y su entrega. Va a tener que adaptarse a este equipo, como todos los demás", explica el técnico. Un posible 4-3-3 que se transforme en 4-4-2 en defensa en el que lleva el equipo trabajando en esta gira desde el primer día.



El austriaco aún no sabe cuándo pisará el terreno de juego, pero está mentalizado de seguir entrenando en solitario.

# Alaba, sin fecha de regreso

# **VUELVE A VALDEBEBAS CON UNA EVOLUCIÓN BUENA, PERO LENTA**

El defensa continúa con su proceso de recuperación · Ausente en la gira, hoy se une al equipo junto a los últimos internacionales en regresar

JUAN IGNACIO GARCÍA-OCHOA

MADRID

David Alaba regresa hoy a Valdebebas después de unos días de descanso para coger aire en los que no ha parado de trabajar, pero que le han servido de desconexión tras una temporada durísima a nivel físico y, sobre todo, mental. La lesión que se produjo en el mes de diciembre, una rotura en el ligamento cruzado, no evolucionó en los primeros meses todo lo rápido que se esperaba y un nuevo paso por quirófano en el mes de mayo confirmó los peores augurios en cuanto a su recuperación.

La semana que viene se cumplirán ocho meses desde que cayera lesionado y Alaba aún no tiene fecha de regreso, lo que confirma la frase que siempre repiten los ser-

vicios médicos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. "No hay lesiones, sino lesionados". Mientras que Courtois y Militao acortaron plazos, a Alaba el ligamento cruzado le está dando más guerra de lo esperado. Por eso, ni el Real Madrid ni el jugador austriaco se marcan plazos. Volverá cuando esté al cien por cien y pueda jugar con todas las garantías.

Cuando finalizó la temporada con el Real Madrid, Alaba continuó con su proceso de recuperación con la selección de Austria. El seleccionador Ralf Rangnick se llevó al capitán como asistente técnico para que el grupo no echara en falta a su líder y Alaba se sumó a la expedición desde el primer día. Allí, además de ayudar al cuerpo técnico, siguió

DIÁS LESIONADO lleva el central del Real Madrid, desde el pasado mes de diciembre.

trabajando con su gente de confianza para recuperar su rodilla cuanto antes. Un trabajo exigente, positivo... pero lento. "Va despacio", señalan de manera realista. De hecho, ocho meses después de caer lesionado, aún no ha podido tocar balón.

## **UNOS DÍAS DE DESCANSO**

Austria estuvo en la Eurocopa hasta el 2 de julio, fecha en la que cayó eliminada por la Turquía de Güler en la ronda de octavos de final. Y el Madrid, en todo momento enci-

ma de la recuperación, decidió darle descanso para que el jugador reseteara a todos los niveles. aunque el jugador se presentó en Valdebebas para no perder tiempo. Sí que se ha tomado unos días de desconexión mientras el equipo ha estado en la gira.

Alaba regresa hoy junto a Carvajal, Tchoauméni, Camavinga, Valverde, Bellingham y Mbappé. Pero lo hará con un plan bien diferente, mentalizado de seguir trabajando en solitario para regresar a los terrenos de juego lo antes posible. Por delante le espera un trabajo exigente, duro... pero sin presión. Alaba tiene ganas de regresar a los terrenos de juego, pero como decíamos antes, no hay plazos. Si hay que esperar a 2025, se esperará.

El Barcelona presentó una primera oferta de 40

millones fijos (10 por año

desde 2025) y 20 más en variables que se dividían

en 5, por cada liga ganada hasta un máximo de

dos, y 5 más por cada

Champions, también con

un máximo de dos. Esta

propuesta fue rechazada

En una segunda pro-

puesta el Barcelona subió

la cifra fija hasta los 50 mi-

llones, además de 15 en

función de determinadas

variables. Esta oferta no

la había rechazado fron-

talmente el Leipzig pero

tampoco la aceptaba. Y, de hecho, las conversacio-

nes giraron ayer alrededor de esta propuesta. Fi-

nalmente, la cifra fija final

habría subido un poco, a

la espera de conocer las

por el Leipzig.

DECO DEJÓ APALABRADO AYER EL ACUERDO CON EL LEIPZIG ÉN UNA REUNIÓN CELEBRADA EN EL RED BULL ARENA • EL INTERNACIONAL VIAJÓ A ÚLTIMA HORA DE LA TARDE A BARCELONA • FIRMARÁ POR 6 CAMPAÑAS

## C. NAVARRO

El Barcelona tenía claro que ayer era el día para cerrar la operación de Dani Olmo y dejó el acuerdo visto para sentencia. Las reuniones en Alemania, con presencia de Deco, arrancaron desde primera hora de la mañana y, por la tarde, ya había acuerdo verbal entre todas las partes. Una operación que, según informó Fabrizio Romano, se habría cerrado en 55 millones fijos y 7 variables. El jugador, incluso, viajó ayer a Barcelona y una vez pase el pertinente reconocimiento médico se hará el anuncio oficial. En principio, el medio firmará por seis temporadas. Cabe recordar que los catalanes ya no se ejercitan

hasta el sábado y podría ser con la novedad del internacional.

Antes de la cumbre entre el Leipzig y el director deportivo culé en el Red Bull Arena, el portugués se reunió con Dani Olmo,

su padre y sus agentes, tal y como captaron las cámaras de Jijantes. La entidad que dirige Joan Laporta ya había puesto sobre la mesa dos propuestas que no había aceptado la institución alemana. Pero a la terce- EN DATOS ra ha habido luz verde. Además, el Bayern estaba muy pendiente de las conversaciones porque también pretendía firmar al internacional pero, finalmente, el Barcelona ya tiene en el saco el fichaje del campeón de Europa, que regresa al Barça diez años después de su salida.

## CRONOLOGÍA

En las últimas semanas el club culé había intensificado los contactos para cerrar la llegada de Dani Olmo antes de que el jugador se sumase a las filas del Leipzig. Estaba citado mañana para pasar reconocimiento médico y arrancar el viernes.

AÑOS Y MEDIO llevaba el Barça con Dani Olmo en la agenda, desde enero de 2020

ANO en el que el jugador catalán terminaba contrato con el Leipzig

CURSOS han pasado desde que Dani Olmo abandonó el Barça, cuando militaba en el Juvenil B

GOLES anotó el futbolista catalán durante la Eurocopa y dio dos asistencias

cantidades oficiales. Tras el mazazo de Nico Williams por la mañana, el Barça selló la llegada de Dani Ólmo. Será el primer refuerzo para la 24-25, tras la firma del joven Pau Víctor. No hay que olvidar que los dos objetivos culés de este verano eran los dos internacionales, pero el extremo ya se ha incorporado a los entrenamientos con el bloque de

Valverde una semana an-

tes de la fecha prevista.

# **FIN DE LA GIRA POR ESTADOS UNIDOS**

# LA PLANTILLA AZULGRANA ATERRIZA ESTA TARDE EN BARCELONA

## C. NAVARRO

La plantilla catalana tiene previsto aterrizar a primera hora de la tarde en el aeropuerto de El Prat tras realizar la gira por Estados Unidos. Los catalanes se marcharon el pasado domingo 28 de julio y vuelven hoy. Hansi Flick ha dado varios días de descanso a los jugadores tras una semana y media de intensos entrenamientos y tres amistosos. El bloque ya no se volverá a ejercitar hasta el sábado, cuando hay previsto una doble jornada de trabajo. El lunes, el Gamper.



Hansi Flick (59).

ANGEL RIVERO

# **Barcelona**

# Inyección económica

# **RECIBIRÁ 40 MILLONES DE EUROS**

El Barcelona ingresará de un patrocinador del club la cantidad que debió pagar Libero

#### C. NAVARRO

Inyección económica para las arcas del Barcelona. Según informó ayer el programa Què Thi Jugues, la entidad azulgrana firmó al mediodía una operación mediante la cual un patrocinador del club abonará los 40 millones de euros que Libero no pagó el año pasado y que correspondían al 10 por ciento de la venta de Barça Studios. Ahora falta el anuncio oficial por parte de la institución, que se prevé que llegue en las próximas horas.

El Barcelona ya llevaba muchos meses trabajando en esta operación que, finalmente, se selló ayer

en las oficinas azulgranas. Dicha cantidad pasará de forma inminente a las arcas culés. Esta cifra, además, podría haber sido clave en las negociaciones por Dani Olmo. Al final de este verano, el Barcelona también percibiría el resto del dinero que adeuda Libero por parte de este mismo sponsor.

No hay que olvidar que el año pasado el club azulgrana vendió el 49 por ciento de Barça Vision, empresa encargada de la creación, producción y comercialización de toda la oferta audivisual del club, a Orpheus



## LAPORTA

(62), que viajó a la gira con el equipo, anunciará en las próximas horas la primera gran operación económica que cierra el club este verano.

Media y Socios.com, a cambio de 200 millones de euros.

#### HACE UN AÑO

En verano de 2023, entre Libero y NIPA recompraron el 29,5 por ciento de ese 49 por ciento, para desbloquear la operación, pero el primero no ha desembolsado nunca los 40 millones que le correspondía. Incluso, el club que dirige Joan Laporta puso en marcha en diciembre acciones legales para reclamar la cantidad, a la vez que buscaba otra vía que pudiese hacerse cargo del montante.

En las próximas horas, presumiblemente hoy miércoles, el club azulgrana dará más detalles de la operación.

#### POR CIENTO de Barca

Studios era la parte que correspondía a Libero

# La Fiscalía pide una prórroga de seis meses más

CASO NEGREIRA Alega que la investigación no acabará antes del 1 de septiembre

C.N.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Negreira que prorrogue otros seis meses la investigación, dado que aún está pendiente tomar declaración a los imputados y no será posible dar por cerrada la causa antes del próximo 1 de septiembre, fecha en la que termina la prórroga decretada el pasado febrero. En un escrito, al que ha tenido acceso la agencia EFE, el ministerio público se une a la solicitud de prórroga que ya planteó el Real Madrid, acusación particular en el caso Negreira, y pide que la causa se alargue hasta marzo. El juez Aguirre, de momento, ha declarado hábil el mes de agosto.

# Los temas más refrescantes todos los días con

# **VERANO**



Series televisivas emblemáticas



Vacaciones desastre de líderes políticos



Entrevista a la carta



El Gastronómada

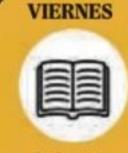

La Lectura



Esculturas frikis de las carreteras



Domingo







TRAS COCINAR EL FICHAJE DESDE JUNIO, EL ATLÉTICO ACERCA POSTURAS CON EL CITY PARA CERRARLO EN TORNO A 70 KILOS MÁS VARIABLES • NEGOCIA CON EL CHELSEA A LA VEZ PARA QUE SAMU 'FINANCIE' UNA PARTE

ISAAC SUÁREZ

Desde que, antes de abrirse el mercado, el Atlético eligiera a Julián Álvarez como el gran anhelo para redondear el proyecto de rejuvenecer y fortalecer la plantilla con el fin de volver a plantar a los grandes de España y de Europa, en los despachos del Metropolitano se diseñaría una estrategia, tal y como anunciaría MARCA el pasado 4 de junio en una exclusiva que sacudiría Argentina y el mundo en general, para cocinar la operación a fuego lento. Así que, tras ir cumpliéndose todos los pasos, ahora sólo falta el remate: la fumata blanca en las negociaciones que han acercado las posturas con el Manchester City para que el delantero argentino se acabe convirtiendo en jugador rojiblanco.

Primero fue tantear a la Araña, para lo que se involucraron tanto sus compañeros rojiblancos de la selección, De Paul y Molina, como el propio Simeone y ver que su receptividad podía poner en marcha un fichaje que, por entonces, resultaba utópico.

Incluso imposible, pues el Manchester City, mucho más poderoso económicamente que el Atlético, dejaría claro que Julián Álvarez no estaba en venta y que seguía entrando en los planes de Guardiola como primer recambio de Haaland.

Precisamente por ahí vendría el siguiente paso

# GALLAGHER Y JAVI GUERRA, A LA ESPERA

Otro frente en

los activos

despachos del Metropolitano pasa por tomar la decisión definitiva entre fichar a Gallagher o a Javi Guerra. En este sentido, el Atlético tiene un acuerdo tanto con el Chelsea como con el Valencia, así como el O.K. de los jugadores (el internacional sub 21 no se ejercitó ayer a la espera de que se resuelva su futuro), si bien la entrada en escena de Samu en las conversaciones con el club londinense ha propiciado una nueva negociación que tiene en vilo a todas las partes por más que Gallagher siga como primera opción.

clave de la operación: la presión del jugador. Julián Álvarez no tendría reparos en reconocer, tanto pública como privadamente, que su rol a la sombra del goleador noruego le hacía plantearse un cambio de aires. Un mensaje rápidamente captado por el técnico catalán, nada partidario de tener a futbolistas descontentos en su plan-

De hecho, no sólo Pep leería entre líneas, sino que sería entonces cuando el Manchester City también cambiaría su postura y empezaría a avenirse a abrir las puertas a Julián. Eso sí, no a cualquier precio, sino al de todo un campeón del mundo, por más que se tratara de su jugador número 12.

# PROYECTO A MEDIDA PARA GANAR EL PULSO AL PSG

Con Julián en el mercado, el Atlético aún tendría que sortear otro obstáculo. La entrada en escena de un PSG que ponía 10 millones de euros por temporada en la cuenta corriente del argentino. Sin embargo, desde el Metropolitano se reforzaría la convicción de la Araña explicándole un proyecto del que debía ser el jugador franquicia. Incluso Griezmann, el hombre que le acabará cediendo su legado de máxima estrella cuando ponga rumbo a la MLS, también le haría guiños (el último poder afrontarla ayer mismo) a través de en condiciones las redes sociales para que de poder asula próxima campaña mir una opeabanderen al equipo. ración de este Llegados a este momencalado. to, faltaba el remate, que Así tras mantenerse firsi bien era el más imporme en su idea de no supetante a la vez que complirar los 34 fijos invertidos cado, no habría sido posien Le Normand tanto en ble sin los pasos anterio-

res: la negociación con el

City. Sin embargo, el

Atlético también

iría cumpliendo su

hoja de ruta para

el fichaje de Sorloth co-SAMU, ADIÓS A LA VISTA Aunque soñó con triunfar de rojiblanco, su futuro

apunta a la Premier.

Gallagher, Javi Guerra, Dovbyk...), el Atlético está en disposición de asumir los alrededor de 70 millones que ahora le exige el City. De hecho, serán más con las variables que se discuten, pero en el Metropolitano han ganado músculo económico para cumplir un sueño a punto de hacerse realidad.

mo en el resto de negocia-

ciones en marcha (Hancko,

En este sentido, Samu Omorodion financiará una



# Madrid Atlético de Madrid

# **UN GOLEADOR EN CAMINO** gada de Julián Álvarez al Atlé-

# Tras más de dos meses peleando su fichaje, la lletico ya se encuentra a punto de consumarse.

parte de ese fichaje que ya se avista tanto en Madrid como en Manchester. Así, aunque en el Atlético pensaban en un principio que el delantero internacional sub 21 podría tener cabida en la plantilla, la posibilidad de hacer caja para traer a Julián Álvarez disipa cualquier debate, de ahí que al mismo tiempo que se acelera con el City, también queda abierto otro diálogo con el Chelsea en vías de fructificar.

# Giuliano, otro 'fichaje'

EL DELANTERO, QUE DESTACÓ EN LOS JJ.OO. CON ARGENTINA, SE GANA UN PUESTO EN LA PLANTILLA ROJIBLANCA Y NO REPETIRÁ EN EL ALAVÉS. EL CLUB VALORA SU GRAN CRECIMIENTO, SU CARÁCTER Y SU VERSATILIDAD EN ATAQUE

ISAAC SUÁREZ/DAVID G. MEDINA

iuliano Simeone será parte de la primera plantilla del Atlético la próxima temporada. Pese a que el Alavés le esperaba otra campaña más después de sus ilusionantes cinco meses posteriores a su grave lesión (frac-tura de peroné y luxación de tobillo en agosto de 2023), ya sabe que el delantero argentino, una de las joyas de la Academia rojiblanca, se ha ganado la continuidad en el equipo de su vida.

El club valora de Giuliano su gran crecimiento en estos últimos meses (expresado en su gran papel en los JJ.00. con Argentina), su carácter y su versatilidad en ataque. Tanto la Dirección Deportiva como el cuerpo técnico han concluido que se trata de un jugador ya preparado para el primer nivel. Después de foguearse en Primera en el Alavés y en Segunda en el Zaragoza, la conclusión es clara: el pequeño de los Simeone tiene encaje, este fichaje estaba en casa.

Después de su brillante final de curso en Vitoria y continuar su explosión goleando con Argentina en la cita olímpica, Giuliano ha hecho que en el Metropolitano se replanteen su plan inicial, que pasaba por cederle otra temporada más. De hecho, la idea del club rojiblanco, y la del propio Giuliano, era repetir en el Alavés, un plan supeditado a una condición: que el Atlético no le quisiera en su proyecto para esta temporada.

Sin embargo, ha decidido contar con él y Giuliano jugará en el Metropolitano a las órdenes del Cholo, que contará con un futbolista capaz de adaptarse a los diferentes puestos de ataque, bien en punta o bien acostado en la izquierda, posición desde donde, precisamente, se exhibió ante el Atlético en el partido que ganó el Alavés en Mendizorroza (2-0).

Aunque la decisión de que Giuliano aña-



co se ciñe a su crecimiento deportivo y al potencial que se le intuye, lo cierto es que su presencia también supone otro punto más a favor de la llegada y la integración en el vestuario de Julián Alvarez, pues ambos mantienen una estrecha relación.

De hecho, durante su convivencia en los Juegos, el propio Giuliano mostraría en sus redes una imagen de ambos, compartida por Julián, que puede estar llamada a ser premonitoria con su esperado reencuentro en el Atlético.



Sorloth, en el ensayo de ayer.

# Sorloth ya ejerce de '9'

# **DEBUTA HOY ANTE EL KITCHEE**

La titularidad del noruego cambia la imagen del Atlético

Si Aleksander Sorloth se subió al avión rumbo a Hong Kong unas horas después de firmar su compromiso con el Atlético, en su primer entrenamiento grupal de ayer directamente se colaría en la prueba del once, evidenciando que hoy será titular en el amistoso (14.00 horas) frente al Kitchee.

Su presencia en la punta de lanza puede incluso condicionar el dibujo de Simeone, pues si bien en la doble sesión de ayer siguió ensayando

con el 5-4-1, en algunas fases probó una varian- JOAO FÉLIX te más parecida al 4-3-3. LEVANTA Así, con Sorloth siempre PASIONES como referencia, Correa ALA ESPERA pasaría al extremo dere- DE UN CLUB cho, adelantando Lino su PARA SALIR posición para ser el iz-

quierdo. De este modo, Kostis pasaría a emplearse de lateral y el centro del campo quedaría integrado con Koke como pivote y Vermeeren y Joao Félix como interiores.

El luso, uno de los que más pasiones levanta entre el público de Hong Kong, también atraerá los focos del partido, pues una buena actuación podría servir como reclamo para que algún club se lance a negociar su salida definitiva del Atlético.



da más registros a la plantilla del Atléti-

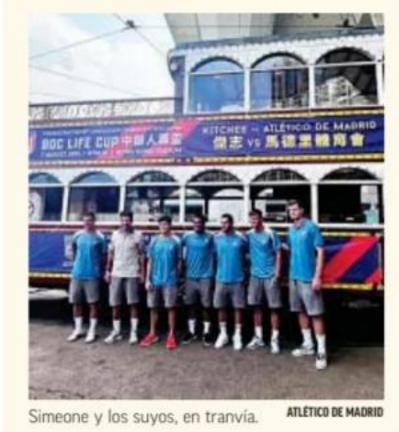

ás allá de acercar a sus estrellas a los aficionados o de pasar a la historia del Kitchee como el rival ante el que colgó las botas su leyenda Huang Yang, la visita del Atlético a Hong Kong ha supuesto una 'mina' tanto para el fútbol como para el turismo de la región.

**UN GEN** 

LUCHADOR

Un año des-

pués de su

grave lesión,

olímpico... y

del Atlético.

Giuliano ya es

Así, Simeone, Koke, Riquelme, Lino, Azpilicueta, Sorloth y Llorente pasearían en tranvía para dar visibilidad a Hong Kong, Lemar y Witsel impartirían un clinic y toda la expedición, comandada por su vicepresidente,



# El Atlético, una 'mina' para **Hong Kong**

SU VISITA DEJA LA PROMOCIÓN (EN TRANVÍA) DEL TURISMO, ENCUENTROS CON FANS, CLINICS... Y 120.000 EUROS PARA LA LIGA

Antonio Alonso, y el director de Ingresos y Operaciones, Óscar Mayo, mantendría encuentros con los fervientes aficionados locales. Sin embargo, el Atlético aún aumentaría su huella aportando una donación de un millón de dólares hongkoneses (120. 000 euros) para la Liga doméstica vía un programa de becas.

La guinda es el partido de hoy, pero independientemente del resultado, el fútbol, el turismo y la imagen de Hong Kong ya han ganado con otro paso de gigante del Atlético en su expansión internacional.

# Zakharyan, operado del tobillo derecho



REAL SOCIEDAD El jugador se lesionó el pasado 25 de julio durante un entrenamiento

#### ÓSCAR BADALLO

Arsen Zakharyan fue operado ayer de la lesión en su tobillo derecho que sufrió en el entrenamiento del pasado 25 de julio en Zubieta y que, como anunció pocos días más tarde la Real Sociedad, le iba a llevar al quirófano. La operación ha sido llevada a cabo en Barcelona por el doctor Jordi Vega. Si todo va bien, hoy recibiría el alta hospitalaria.

# El club presenta a Van de Beek y Misehouy



GIRONA Los dos jugadores neerlandeses se unen al proyecto de Míchel con ganas de triunfar

#### JOEL SEBASTIÁN

El Girona presentó a los neerlandeses Donny Van de Beek y Gabriel Misehouy. Ambos llegan con muchas ganas de triunfar: "Creo que es un proyecto y un paso importante en mi carrera venir al Girona, asegura Van de Beek. Por su parte, Misehouy ya conoce a Míchel. "Me ha dicho que si quiero jugar tengo que mejorar en defensa", dijo.

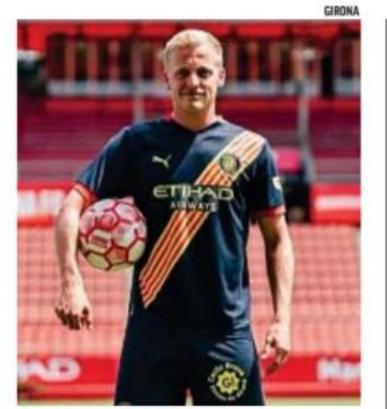

EL RETO DE VAN DE BEEK El centrocampista confía en recuperar su mejor versión a las órdenes de Michel.

# Karl Hein es el elegido para ocupar la portería



VALLADOLID El meta estonio de 22 años llegará cedido por el Arsenal y asumirá toda su ficha

#### JESÚS PÉREZ BARAJA

Después de semanas de intensa búsqueda, el Real Valladolid está a punto de sumar un nuevo integrante a su necesitada portería. El elegido para ocupar el marco es Karl Hein. El portero estonio de 22 años llegará cedido por el Arsenal, asumiendo el Real Valladolid toda su ficha. El joven portero, de 1,93 metros de altura, lleva en la cantera del Arsenal desde 2018.

# Nico piensa en rojiblanco

# EL EXTREMO ACORTA SU VERANO PARA DEJAR CLARO QUE SEGUIRÁ EN EL ATHLETIC



Vuelve antes de tiempo a Lezama después de decir no a media docena de ofertas • El internacional está comprometido con un club que siente y con el que quiere progresar

#### JUANMA VELASCO

BILBAO

Nico Williams (22 años) entrena ya en Lezama con vistas a una temporada ilusionante. El mejor jugador de la final de la Éurocopa y elegido dentro del once del torneo que ganó la selección española continuará carrera con el Athletic, club con el que hasta la fecha ha disputado 122 partidos y ha marcado 20 goles. Él menor de los hermanos Williams ha dejado pasar la oportunidad de cambiar de aires por tercer mercado consecutivo y lo ha hecho desde el convencimiento de que su sitio está en Bilbao, que es donde considera que se potenciará su progresión y la del equipo.

El extremo internacional ha acortado sus vacaciones en casi una semana para estar en condiciones de estrenar LaLiga en San Mamés frente al Getafe y para mandar un claro mensaje. No aceptará ninguna de las múltiples ofertas que ha recibido pese a que en alguna de ellas -el PSG y la Premier- multiplicaban por tres su salario. "Estoy de vuelta. Con muchas ganas de esta temporada. ¡Vamos Athletic!", lanzó a los aficionados en un vídeo promocionado en las redes sociales del club.

Hace días que tomó la decisión de no moverse



de San Mamés pese a que los contactos para convencerle de lo contrario han sido intensos, sobre todo por parte del Barcelona. La cláusula de rescisión de 58 millones de euros era un precio asumible para un futbolista que se ha revalorizado en la Eurocopa, donde igual que en la Copa fue elegido MVP de la final. Nico renovó en diciembre has-

El Athletic es más que un centro de formación deportiva para los Wiilliams, que siempre han

ta 2027.

# El Athletic renueva a Hugo Rincón y lo cede al Mirandés

El Athletic ha renovado a Hugo Rincón hasta junio de 2028. Con este movimiento, el Athletic se asegura a un futbolista de enorme potencial, llamado a tomar el testigo de De Marcos en el lateral derecho. Rincón es la gran apuesta en la posición para los próximos años y tras el adiós del de Laguardia compartirá espacio con Gorosabel. El segundo movimiento después de su blindaje pasa por una cesión de calidad: Hugo va a jugar en el Mirandés, aunque antes irá en la convocatoria del Athletic para medirse esta noche al Aston Villa.

Agirrezabala, de baja por una lesión lumbar. El portero ya hace trabajo de campo.

DOBLE BUE-

NA NOTICIA

Nico saluda a



Estoy de vuelta. Con muchas ganas de temporada. ¡Vamos Athletic!"

NICO WILLIAMS JUGADOR ATHLETIC CLUB

vivido como parte activa de la entidad y con el paso al primer equipo son una de sus referencias. Nico está muy identificado con ser y jugar en el Athletic: es su segunda familia. La primera, la de sangre, está encantada de que los hermanos hagan historia juntos.

Los de Valverde vuelven a Europa y el reto es una de las motivaciones de Nico, más todavía después de haber visto desde fuera partidos europeos de su hermano Iñaki con el Athletic.



Terrats hizo así el 0-1.

s nizo asi ei U-i.

# El Villarreal da la talla ante un rival de postín

AMISTOSO Terrats y Denis Suárez, los goleadores amarillos

# B. DORTMUND VILLARREAL

2

Cashpoint Arena (Austria) 3.500 espectadores

B. DORTMUND: Kobel, Nico

Schlotterberck, Bensebaini, Reyna, Nmecha, Haller, Gross, Süle, Ryerson, Adeyemi, Gittens.

También jugaron: Meyer, Yan Couto, Anton, Özcan, Duranville, Sabitzer, Emre Can, Brunner, Campbell, Mane, Kabar. Entrenador Sahin

VILLARREAL: Diego Conde; Kiko Femenía, Albiol, Bailly, Sergi Cardona; Santi Comesaña, Parejo, Denis Suárez, Terrats, Yeremy, Danjuma.

También jugaron: Iker Álvarez, Gerard Moreno, Requena, Espigares, Altimira, Valou, Pau Navarro, Arnau Sola, Pau Cabanes, Haissem Hassan, Diatta, Vinatea y Fofana.

Entrenador Marcelino

Goles 0-1 30' Terrats, 0-2 49' Denis Suárez, 1-2 72' Gittens, 2-2 103' Sabitzer Arbitro: Altmann

## VÍCTOR FRANCH

El Villarreal dio la talla en su prueba de más prestigio del verano y ante todo un finalista de la Champions. Los amarillos tuvieron controlado el duelo y cobraron una ventaja de dos goles mientras pudieron confeccionar un once con futbolistas de su primera plantilla.



CONOCE TODAS LAS NOVEDADES DEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL Y MANTÉN TU PASIÓN SIEMPRE A PUNTO.





COCHES



MOTOS



**TRÁFICO** 



**TECNOLOGÍA** 



**INDUSTRIA** 



SALONES



COMPARADOR

>>>> marcacoches.com



# TODO EL DEPORTE AL ALCANCE DE TU MANO

Con la APP de MARCA te lo ponemos en bandeja



# iVive todo el deporte en directo!



**RESULTADOS Y** CLASIFICACIONES



ÚLTIMA HORA



**AGENDA TV** 



**NOTIFICACIONES PERSONALIZADAS DE TU EQUIPO** 



**MODO OSCURO** 





¡Descárgate ya la APP!



Apple Store Google Play







# No te pierdas nada de los Juegos Olímpicos en Radio MARCA

El mayor despliegue informativo de la radio desde los JJOO de Barcelona. Y además, todas las noches a las 23h, en directo desde París, 'Buenas noches, buenos juegos' con Felipe del Campo.







# Fútbol ) LaLiga EA Sports

# De dos en dos: Iheanacho y Lucien Agoumé



SEVILLA El club presentó ayer a los dos últimos refuerzos en llegar

#### R. GUEVARA

El Sevilla presentó ayer los dos últimos refuerzos en llegar. De momento. Uno de ellos, Lucien Agoumé, ya jugó los últimos meses del pasado curso en el Sevilla. El otro, Iheanacho, ha causado gran expectación.

Todavía se esperan movimientos de entradas y salidas este mes. Agoumé no ocultó su alegría: "Sólo tenía que esperar porque lo único que quería era volver". Iheanacho, por su parte, llega para escribir su propia historia en Nervión: "En-Nesyri hizo mucho por este equipo, pero ahora estoy yo". •



leanacho y Agoumé.

# Ficha al centrocampista Alex Král



**ESPANYOL** Cedido por el Unión Berlín hasta final de temporada

# SANTI OLIVÁN

El Espanyol ha cerrado la que será la tercera incorporación del verano. Alex Král se convertirá en jugador perico y reforzará el centro del campo blanquiazul. El futbolista llegará procedente del Unión Berlin, cedido hasta final de temporada por una cifra inferior a los 500.000 euros y la entidad perica se guarda una opción de compra de 3 millones de euros. Tras las llegadas de Álvaro Tejero y Carlos Romero, la del centrocampista checo sería la tercera incorporación en este mercado veraniego.

# **EL MERCADO DE VERANO**



ALAVÉS
ENTRENADOR
Luis García Plaza

Luis García Plaza

ATHLETIC



Valverde ATLÉTICO

ENTRENADOR

ENTRENADOR



BARCELONA

Flick\*

BETI

ENTRENA

BETIS ENTRENADOR Pellegrini

+====

CELTA
ENTRENADOR
Claudio Giráldez

Ö

ESPANYOL

ENTRENADOR

Manolo González



GETAFE ENTRENADOR Bordalás

**GIRONA** 



ENTRENADOR Míchel



LAS PALMAS
ENTRENADOR
Luis Carrión



LEGANÉS ENTRENADOR Borja Jiménez



MALLORCA ENTRENADOR Jagoba Arrasate



OSASUNA ENTRENADOR Vicente Moreno



RAYO V.
ENTRENADOR
Iñigo Pérez



REAL MADRID

ENTRENADOR

Ancelotti



R. SOCIEDAD

ENTRENADOR

Imanol Alguacil



SEVILLA ENTRENADOR García Pimienta



VALENCIA ENTRENADOR Baraja



VALLADOLID
ENTRENADOR
Pezzolano



Altas: Garcés (Colón), Luka Romero\* (Milan), Manu Sánchez\* (Celta), Hugo Novoa (Leipzig), Moussa Diarra (Toulouse), Stoichkov (Eibar), Villalibre (Athletic), Conechny (Godoy Cruz), Maras\* (Levante) y Mahmoud\* (AC Bellinzona). Bajas: Godoy y Ropero\* (Eldense), Duarte (Pumas), Gorosabel (Athletic), Omorodion\*\* y G. Simeone\*\* (Atlético), Hagi\*\* (Glasgow Rangers), R. Marín\*\* (Real Madrid), A. Sola\*\* (R. Sociedad), De la Fuente (Leganés), Álex Balboa (Almere) y Javi López (R. Sociedad). Interesan: M. Moreno (Belgrano) y R. Navarro (Real Sociedad).

Altas: Gorosabel (Alavés), Djaló (Sp. Braga), Nico Serrano\* (Racing de Ferrol) y Javier Martón\* (Mirandés), Bajas: Imanol Garcia de Albéniz (Sparta de Praga), Villalibre (Alavés), Unai Vencedor\* (Racing), Artola (Cultural Leonesa), Unai Nuñez (Celta), Raúl García (retirado), Dani García (Olympiacos), Morcillo (Albacete) y Muniain. Interesan: Oroz (Osasuna) y Laporte (Al-Nassr).

Altas: Sorloth (Villarreal), Le Normand (Real Sociedad), Joao Félix\* (Barcelona), Javi Galán\* (Real Sociedad), Samu Omorodion\* y Giuliano Simeone\* (Alavés), Carlos Martin\* (Mirandés), Mollejo\*, Valera\* y Santiago Mouriño\* (Zaragoza), Javi Serrano\* (Sturm Graz) y Borja Garcés\* (Elche).

Bajas: Saúl (Sevilla), Savic (Trabzonspor), Paulista (Besiktas), Soyuncu (Fenerbahce), Hermoso, Memphis y Vitolo.

Interesan: David Hancko (Feyenoord), Julián Álvarez (M. City), Gallagher (Chelsea) y Javi Guerra (Valencia).

Altas: Hansi Flick (entrenador), Eric García" y Pablo Torre" (Girona), Julián Araujo" (Las Palmas), Lenglet" (Aston Villa), Ansu Fati" (Brighton) y Álex Valle" (Levante). Bajas: Oriol Romeu" (Girona), Dest" (PSV), Joao Félix" (Atlético), Cancelo" (Manchester City), Xavi Hernández (entrenador), Chadi Riad (Crystal Palace), Marc Guiu

(Chelsea), Marcos Alonso y Sergi Roberto. Interesan: Dani Olmo (Leipzig), Kimmich (Bayern) y Cancelo (City).

Altas: Ricardo Rodríguez (Torino), Adrián San Miguel (Liverpool), Llorente (Leeds), Losada (R. Ferrol), Perraud (Southampton), Marc Roca (Leeds), Juanmi\* (Cádiz), Garreta\* (Amorebieta) y Collado\* (Al-Okhdood). Bajas: Pezzella (River Plate), Borja Iglesias\* (Celta), Willian José (Spartak), Abner (Lyon), Rober González (NEC Nimega), Chadi Riad (C. Palace), Sokratis (retirado), Juan Cruz (Leganés), Miranda (Bolonia), Guido Rodríguez (West Ham) y Bravo. Interesan: Lo Celso (Tott.), Valles (L. Palmas), Vitao (Inter SC), Ceballos y Latasa (R. Madrid).

Altas: Borja Iglesias" (Betis), Unai Núñez (Athletic), Gonçalo Paciencia" (Bochum) y Sergio Carreira" (Elche).

Bajas: Manu Sánchez" (Alavés), Dotor" (Oviedo), Strand Larsen" (Wolverhampton), José Fontán (Arouca), Miguel Rodriguez" (Utrecht), Lautaro de León (Andorra), Miguel Baeza (Nacional), Carles Pérez" (Getafe), Julen Lobete (Málaga) y Tapia.

Interesan: Ilaix Moriba (Leipzig).

Altas: Alex Král\* (Union Berlín), Tejero (Eibar) y Carlos Romero\* (Villarreal B).

Bajas: Braithwaite (Gremio), Rubén Sánchez\* (Granada), Joselu (Real Madrid), Keita Baldé \*\* (Spartak de Moscú), Nico Melamed (Almeria), Keidi Bare (Zaragoza), Oscar Gil (Leuven) y Victor Ruiz.

Interesan: Irvin Cardona (Augsburgo), Trigueros (Villarreal) y Marc Guiu (Chelsea).

Altas: Carles Pérez\* (Celta), Diego Rico (Real Sociedad), Álex Sola (Real Sociedad), Jiri Letácek (Banik Ostrava), Peter Federico (Real Madrid), Christantus Uche (Ceuta) y Jonathan Silva\* (Albacete). Bajas: Choco Lozano (Santos Laguna), Maksimovic (Panathinaikos), Greenwood\*\* (Manchester United), Latasa\*\* (Real Madrid), Óscar Rodríguez\*\* y Carmona\*\* (Sevilla), Fuzato\*\* (Ibiza), Ilaix Moriba\*\* (RB Leipzig), Jaime Mata (Las Palmas), Enes Unal (Bournemouth), Poveda (Farense) y Sabit. Interesan: Sadiq (Real Sociedad) y Bamba (Lorient).

Altas: O. Romeu" (Barcelona), Bryan Gil" (Tottenham), Francés (Zaragoza), Van de Beek (United), Misehouy (Ajax), Abel R. (Braga), Krejci (S. de Praga), I. Chaira" (Mirandés), Manu Vallejo" (Zaragoza) y Ureña" (Leganés). Bajas: Dovbyk (Roma), Gabri Mtez. (Braga), I. Kebé (Lommel), Alex Sala (Córdoba), Callens (AEK Atenas), Aleix García (B. Leverkusen), Savio" (Man. City), Pau Victor, Eric García" y P. Torre" (Barcelona), Couto" (Man. City), Fuidias" (Cartagena), Arnau Ortiz (S. Wroclaw) y Borja García. Interesan: Eric García y P. Torre (Barça).

Altas: McKenna (Nottingham), McBurnie (Sheffield Utd.), Viti (Oviedo), J. Mata (Getafe), Luis Carrión (entrenador), Horkas (Lokomotiv Plovdiv), Cédric (Valladolid), Iván Gil (Andorra), M. Fuster (Albacete), Cillessen (NEC Nimega), Álex Muñoz (Levante) y Marvin Park (Real Madrid). Bajas: Cardona (Villarreal), Saúl Coco (Torino), J. Araujo" (Barcelona), Perrone" (M. City), Curbelo (Sporting), Clemente (Levante), Lemos y Escandell (Oviedo), Mfulu (Deportivo), Munir, Herrera y Del Pino. Interesan: Sergio Ruiz (Granada).

Altas: Roberto López (R. Sociedad), Valentin Rosier (Besiktas), Soriano (Tenerife), Juan Cruz (Betis), De la Fuente (Alavés), Franquesa (Levante), Brasanac (Osasuna), Javi Hdez." (Cádiz), Naim Garcia" (Barça Atlètic), Lalo Aguilar" (Atlètico B) y Avilès" (Málaga). Bajas: D. Conde (Villarreal), Ureña" (Girona), B. López" (Waregem), Djouahra" (Rijeka), Abzi" (Pau), Dani Jiménez (Huesca), Navarro (Alcorcón), Perea (Racing Ferrol), Miramón, Undabarrena, Nyom y Portillo. Interesan: Alvaro Fdez. (Huesca), Pacheco (Espanyol), Nico Paz (R. Madrid) y Oscar (Sevilla).

Altas: Mojica (Villarreal), Asano (Bochum), Jagoba Arrasate (entrenador), Mateu Morey (Dortmund) y Leo Román\* (Oviedo). Bajas: Rajkovic (Al-Ittihad), Giovanni (Krasnodar), Baba (Almeria), Nacho Vidal\*\* (Osasuna), Radonjic\*\* (Torino), Javier Aguirre (entrenador), Amath (Valladolid), Josep Gayá (Tenerife), David López\* (Burgos), Jaume Costa (Albacete) y Nastasic.

Interesan: Kouamé (Fiorentina), Luis Rinia (Alavés) y Abde (Retis)

Interesan: Kouamé (Fiorentina), Luis Rioja (Alavés) y Abde (Betis).

Altas: Bretones (Oviedo), Yoldi (Promesas), Vicente Moreno (entrenador), Nacho Vidal\* (Mallorca), Javi Martinez\* (Huesca), Iker Benito\* (Andorra) y Diego Moreno\* (Cartagena). Bajas: David García (Al-Rayyan), Mojica\*\* (Villarreal), Jagoba Arrasate (entrenador) y Brasanac (Leganés). Interesan: Luis Rioja (Alavés).

Altas: Pedro Díaz (Girondins), Embarba (Almeria)\*, Gumbau\* (Granada), Pelayo Fernández (Barça Atlétic), Miguel Angel Morro\* (Villarreal B) y Joni Montiel\* (Burgos).

Bajas: Andrés Martin (Racing), Kike Pérez\*\* (Valladolid), Miguel Crespo\*\* (Fenerbahçe), Dimitrievski (Valencia), Falcao (Millonarios) y Pozo.
Interesan: Batalla (Granada) y Pablo Martinez (Levante).

Altas: Mbappé (PSG), Endrick (Palmeiras), Reinier\* (Frosinone), Vallejo\* (Granada) y Latasa\* (Getafe). Bajas: Rafa

Marin (Nápoles), Peter Federico (Getafe), Kroos (retirado), Joselu (Al Gharafa), Kepa\*\* (Chelsea), Marvin Park (Las Palmas) y Nacho (Al Qadsiah).

Interesan: Alphonso Davies (Bayern).

Altas: Sucic (Salzburgo), Javi López (Alavés), Sergio Gómez (Manchester City) y Robert Navarro" (Cádiz).

Bajas: Le Normand y Javi Galán" (Atlético), Diego Rico y Álex Sola (Getafe), Roberto López (Leganés),
Karrikaburu" (Racing), Merquelanz (Eibar), André Silva" (RB Leipzig) y Tierney" (Arsenal).

Interesan: Borja Mayoral (Getafe) y Kerem Aktúrkoglu (Galatasaray).

Altas: Iheanacho (Leicester), Agoumé (Inter), Saúl (Atlético), Lokonga (Arsenal), Peque (Racing), Ejuke (CSKA), Gcia, Pimienta (técnico), Carmona" y Oscar" (Getafe) y Montiel" (Nottingham Forest). Bajas: En-Nesiry (Fenerbahçe), Augustinsson (Anderlecht), Lamela (AEK), R. Mir" (Valencia), Delaney (Copenhague), Gattoni" (River), Oliver (Rayados), Soumaré" (Leicester), Véliz" (Tottenham), Hannibal" (United), L. Cruz (Tenerife), Sergio Ramos y Mariano. Interesan: Ilaix (Leipzig), Erick Sánchez (Pachuca), Ansu Fati (Barcelona) y Marc Guiu (Chelsea).

Altas: Dani Gómez" (Levante), Rafa Mir" (Sevilla), Dimitrievski (Rayo), Samu Castillejo" (Sassuolo) y Tárrega" (Valladolid), Bajas: Cristian Rivero" (Albacete), Peter Federico" (Real Madrid), Yaremchuk" (Brujas) y Amallah" y Cómert" (Valladolid).
Interesan: Rioja (Alavés) y Bryan Zaragoza (Bayern Munich).

Altas: Karl Hein\* (Arsenal), Cömert\* y Amallah\* (Valencia), Stipe Biuk, (Los Ángeles FC), Raúl Moro (Lazio), Amath (Mallorca), Meseguer y André Ferreira (Granada), Juric (Parma), D.Machis\* (Cádiz), Kike Pérez\* (Rayo Vallecano), Akinsola\* (Avs Futebol) y Aceves\* (Eldense). Bajas: Monchu (Aris Salónica), Cédric (Las Palmas), Lucas Oliveira\*\* (Cruzeiro), Tärrega\*\* (Valencia), Escudero (Deportivo), Negredo y Masip. Interesan: Tiago Araújo (Estoril), Latasa (Real Madrid), Pablo Martinez (Levante) y Kaluzinski (Antalyaspor).

Araújo (Estoril), Latasa (Real Madrid), Pablo Martínez (Levante) y Kaluzinski (Antalyaspor).

Altas: Pépé (Trabzonspor), Sergi Cardona (Las Palmas), Kambwala (Manchester United), Pape Gueye (Marsella), Diego Conde (Leganés), Danjuma" (Everton) y Hassan" (Sporting). Bajas: Sorloth (Atlético), Jorgensen (Chelsea), Cuenca (Fulham), Mojica (Mallorca), Guedes" (Wolverhampton), Morales (Levante), Traoré (Ajax), Reina y Alberto Moreno (Como), Ben Brereton (Southampton), Yerson Mosquera" (Wolves), Mandi (Lille), Capoue y Coquelin.

Interesan: Mosquera (Wolves), Guedes (Benfica), Lenglet (Barcelona), Omar Solet (Salzburgo) y Andrés Gómez.

Amistosos: Racing (0-0, 3-5 pen.); ; Real Sociedad (1-1, 6-5 pen.), Valencia (0-1); Levante (1-1); Tenerife (2-1); Hércules (1-0); Huesca (7 de agosto) y Osasuna (10 de agosto).

Amistosos: Burgos (2-1); Racing (2-1); Sporting Portugal (3-0); Eibar (1-0); Osasuna (2-1), Aston Villa (7 de agosto) y Strutgart (10 de agosto).

Amistosos: Numancia (1-1, 3-5 p.), Getafe (1-3), Kitchee SC (7 de agosto) y Juventus (11 de agosto).

Amistosos: Manchester City [2-2, 4-1 pen.]; Real Madrid (2-1); Milan (6 de agosto) y Mónaco (12 de agosto).

Amistosos: SV Austria Salzburgo (1-5); Liverpool (1-0); Manchester United (2-3), Al-Ittihad (4-1), Raja Athletic Club (7 de agosto) y Bayer Leverkusen (10 de agosto).

Amistosos: Benfica (2-2): Vizela (4-0), Sporting (2-1), Gil Vicente (1-0), Lille (3-1), Luton Town (1-3) y West Ham (10 de agosto).

Amistosos: Girona (0-0), Huesca (1-0), Toulouse (0-0), Sabadell (7 de agosto) y Heidenheim

(10 de agosto).

Amistosos: Coventry (0-0), Oviedo (0-1), Zaragoza (0-1), Atlético (1-3) y Saint-Étienne (7 de agosto).

Amistosos: Olot (1-1), Montpellier (3-3), Espanyol (0-0); Toulouse (0-4); Bournemouth (10 de agosto)

Amistosos: Como (2-1), Al Sadd (0-0), Granada (1-1), Inter de Milán (3-0), Al Shabab (2-1).), Unión Sur Yaiza (4-0) y Liverpool (11 de agosto).

Amistosos: Niza (2-2); Alcorcón (1-2); Burnley (0-0) Sheffield Wednesday (0-0) y Real Oviedo (9 agosto).

Amistosos: Crewe Alexandra (1-3); Barnsley (0-1); West Bromwich Albion (0-1); UD Poblense (0-5); Burgos (0-2) y Bolonia (10 de agosto).

Amistosos: Osasuna Promesas (5-0); Huesca (0-0); Mirandés (1-1); Real Sociedad (1-2); Athletic (2-1); Alavés (10 agosto)

Amistosos: Sporting de Braga (2-2); Vitoria (2-0) Heerenveen (5-0); Córdoba (1-1, 4-2 pen.);

Bournemouth (1-0), Wolverhampton (10 de agosto)

Amistosos: Milan (0-1), Barcelona (2-1); Chelsea (7 de agosto);

Amistosos: Alavés (1-1, 6-5 pen.), Gamba Osaka (0-1), Osasuna (1-2), Stade Rennais (2-0) y Union Berlin (9 de agosto).

Amistosos: Orlando Pirates (0-2); Sevilla Atlético (1-0); Sporting de Portugal (2-1); Al-

Ittihad (1-0); Granada (2-0), Fulham (1-2) y Liverpool (11 de agosto).

Amistosos: Castellón (0-0); Alavés (0-1), PSV (2-1); Levante (0-0); Leeds United (2-1); Eintracht (10 de agosto)

Amistosos: Gimnástica Segoviana (2-5), Burgos (1-1, 3-5 pen.); Pau (4-1); Derby County (2-1) y Toulouse (10 de agosto).

Amistosos: Leicester (1-2), Sion (1-3), Saint-Étienne (3-1), Nottingham Forest (0-0), Borussia

Amistosos: Leicester (1-2), Sion (1-3), Saint-Étienne (3-1), Nottingham Forest (0-0), Borussia Dortmund (2-2) y Brighton (10 de agosto).

\*\*Fin de cesión





Sorteos y otras ventajas con el Club MÁS MARCA



O ENTRA EN quiosco.marca.orbyt.es

# El Córdoba se lleva el Colombino

Los de Iván Ania se llevaron el duelo, que se tuvo que parar por insultos racistas, en los penaltis



Nuevo Colombino

6.000 espectadores

RECREATIVO Rubén Gálvez; Dani Perejón, Alejandro Gálvez, Rubén Serrano, Davinchi; Keita; Antonio Dominguez, Del Pozo, Luis Alcalde 36', Zelu; Caye Quintana. También jugaron Raúl Navas, 'Pali' Caballero, Camará, Paolo, Becken, Cerrudo 78', Iván Romero, Evora y Ale Limón.

Entrenador Abel Gómez.

CÓRDOBA Ramón Vila; Carlos Isaac, Lapeña, Martinez 52', Calderón; Alex Sala 34', Theo Zidane; Carracedo 13, Jacobo González 78, Adilson; Casas. También jugaron Albarrán, Xavi Sintes, Matias, Isma Ruiz, Genaro, Obolskii, Josema, Peregrina, Álvaro Vázquez y Antonio Molina.

Entrenador Iván Ania.

Penaltis: Raúl Navas, gol (1-0); Obolskii, gol (1-1); Dani Perejón, gol (2-1); Albarrán, gol (2-2); Évora, al larguero (2-2); Genaro, gol (2-3); Paolo, al travesaño (2-3);

Peregrina, para Rubén Gálvez (2-3); "Pali" Caballero (3-3); Matías, gol (3-4).

Arbitro: Quintero González (Andaluz).

#### RAFA FERNÁNDEZ

El Córdoba se proclamó vencedor de la 55ª edición del Trofeo Colombino, tras empatar (0-0) con el Recreativo e imponerse (3-4) en la tanda de penaltis. Los cordobesistas siguen mejor atrás que en la ofensiva, aunque generaron las escasas ocasiones del duelo.

Los blanquiverdes, donde debutó Carlos Isaac, trataron de mantener su estilo de posesión, pero estuvieron muy imprecisos por dentro y el Recre cortó muchas de sus intentonas. Los locales contuvieron bien a su rival e intentaron ataques sobre todo por la izquierda.

En el tramo final de la primera parte, el equipo de Iván Ania pareció dar un paso adelante, curiosamente con Carlos Isaac activo por la izquierda. Pero sus mejores envíos acabaron en un cabezazo alto de Jacobo y en un remate de Adilson que atrapó sin problemas Rubén Gálvez.

En la segunda parte, con el Recre defendiendo ya con cinco atrás, el Córdoba lo intentó por varias vías, con una opción de Carracedo que sacó Raúl Navas, un disparo lejano de Alex Sala o, sobre todo, un centro de Adilson que Jacobo estrelló contra Rubén Gálvez.

El tramo final, que se prolongó 10 minutos por alguna trifulca y la necesidad de avisar por megafonía para que cesaran insultos racistas a Adilson, no tuvo nada de continuidad y todo quedó para los penaltis donde los blanquiverdes se lo llevaron por un igualado 3-4. •



El Córdoba posa como campeón del Colombino.

# Dimite el director deportivo franjiverde



**ELCHE** Chema Aragón deja el cargo en la entidad a los dos meses de llegar al puesto

**ADRIÁN DIAZ** ELCHE

Corren aguas revueltas en el Elche. Chema Aragón abandona su cargo como director deportivo franjiverde...sólo dos meses después de su contratación.

En su comunicado, el club ilicitano habla de "acuerdo para la desvinculación", pero el vallisoletano se marcha por decisión propia. El principal motivo: las desavenencias con la forma de trabajar del propietario del Elche, Christian Bragarnik.

El primer choque fue por el fichaje de Eder Sarabia y ahora, 60 días después de su llegada al cargo, Aragón deja su puesto a falta de sólo 12 días para que arranque la competición.

# **EL MERCADO DE VERANO**

'Choco' Lozano" (Getafe)

Altas: Samu (Hércules), Javi Villar (Real Madrid Castilla), D. González (Elche), Cristian Rivero" (Valencia), Jon García (R. Ferrol), Morcillo (Athletic), R. Lizoain (Cartagena), Ale Meléndez (Ceuta), Juan Mª Alcedo\*\* (Mirandés), Bolívar\*\* (Huesca), Samu Vázquez\*\* (Hércules), Dani

González\*\* (Celta Fortuna) Bajas: Carlos Isaac (Córdoba), Djetei, Dani Glez (Osasuna B), Olaetxea, J. Alonso (Mirandés), Manu Fuster (UD), Glauder (Cádiz), Bernabé (Athens Kallithea), P. Benito, Shashoua (Minnesota), Altube, Vaclik, Kaiky\*\* (Almeria), Jonathan Silva\*\* (Getafe)

Altas: Nico Melamed (Espanyol), H. Mendes" (Mirandés), Kaiky" (Albacete), Marciano" (Alcorcón), Svidersky" (R. Murcia), Gui Guedes" (Oporto), Arnau Puigmal" (Elche), "(Rotherham), Rojas" (Real Murcia)

Bajas: Appiah" (Nacional portugués), Embarba" (Rayo Vallecano), Jonathan Viera, Arnau Sola (Villarreal), Mariño, Luka Romero" (Milan),

Altas: David López" [Mallorca], Iván Morante (Racing), Íñigo Córdoba (Fortuna Sittard), Florian Miguel (Oud-Heverlee Leuven), David González (Real Madrid), Ander Cantero (Racing de Ferrol), Anderson Arroyo (Liverpool), Saúl del Cerro (filial), Javi López"

(Algeciras) Bajas: Caro y Matos (Cádiz), Grego Sierra, Mumo, Álex Bermejo (Farense), Elgezabal (Levante), Borja González (OFI Creta), Anderson Arroyo\* (Liverpool), Joni Montiel\*\* (Rayo Vallecano) Interesa: Marcos Luna (Zaragoza)

Altas: Caro y Matos (Burgos), Glauder (Albacete), Ontiveros (Villarreal B), A. Jiménez\*\* (Tenerife), Arzamendia\*\* (Cerro Porteño), Alarcón\*\*

(retirada), Sergi Guardiola, Maxi G." (Trabzonspor), D. Machis" (Valladolid), Juanmi" (Betis), Javi Hdez." (Lega), Pires" (Santos), Meré

Altas: Jorge Moreno" (Osasuna), Andrija Vukcevic" (Juarez mexicano), Sergio Guerrero (Atlético B), Toni Fuidias" (Girona), Pablo Cuñat"

(Levante), Sipcic" (Tenerife), Aguirregabiria (Famalicao portugués), Ríos Reina (Eibar), Cedric Teguia (Ceuta)

Bajas: Iván Calero (Zaragoza), Mikel Rico, Kiko Olivas, Tomás Mejias, Raúl Lizoain (Albacete), Iván Ayllón, Jony Álamo, Arnau Solá\*\*

Altas: Thomas van den Belt (Feyenoord), Jetro Willems (Heracles), Amir Abedzadeh (Maritimo de Funchal), Mats Seuntjens

Bajas: lago Indias (Ibiza), Nikita Iosifov, Julio Gracia, Carles Salvador, Pablo Garcia, Adrián Fuentes, H. Medunjanin, Veldwijk (Pathum), Kastaneer, Borja Granero (Alcoyano), Jacob Carney, Manu Sánchez (Górnik), Mamadou Traore\*\* (Union SG)

Bajas: Adri Castellanos, Kike Márquez, Youssouf Diarra (Tenerife), Alberto Toril (Alajuelense), Lluis Tarrés, Iván Rodríguez, Recio,

Altas: Nuke Mfulu (Las Palmas), Escudero (Valladolid), Petxarroman (Andorra), Luis Chacón (Arenteiro), Mario Soriano\*\* (Eibar),

Altas: Xeber Alkain (Alavés), Merquelanz (Real), A. Puertas (Granada), A. Carrillo (Castilla), Fuzato (Ibiza), Slavy (Valladolid B), Jorge

Pascual (Villarreal), Magunagoitia (Amorebieta), Guruzeta (Sestao), Yriarte y Troncho" (Amorebieta), Y. Rahmani" (Tenerife), Chema"

Altas: Y. Santiago (Tottenham), A. Núñez (Amorebieta), E. Badia\*\* y R. Guti\*\* (Zaragoza), A. Martín\*\* (Racing de Ferrol), Axel

Bajas: T. Morente (Lecce), D. González (Albacete), J. Méndez\*\* (Sao Paulo), B. Garcés\*\* (Atlético), Puigmal\*\* (Almería), Carreira\*\* (Celta), S. Bermejo\*\* (Zaragoza), M. Nieto\*\* (Andorra), D. López\*\* (Mallorca B) Interesan: M. Aguado (Zaragoza), Puigmal\*\*

Altas: Dani Martín (Andorra), Godoy (Alavés), Camarasa (Dviedo); Sixtus Ogbuhei (Ceuta B), Simo Bouzadi (Córdoba), Fran Gámez

(Zaragoza), Nacho Quintana (Lugo), Victor Garcia (Alcorcon), Ropero" (Alavés), Zubiaurre" (Mirandés), Miguel Marí" (Hércules)

Bajas: G. Vallejo (Ceuta), Da Costa" (Alcorcón), Carlos Hdez. (Ceuta), Mario Soberón (Zaragoza), Andone, Mo Dauda" (Tenerife),

Altas: Loic Williams (Tenerife), Giorgi Tsitaishvili" (Dinamo Kiev), Rubén Sánchez" (Espanyol), Luca Zidane (Eibar), P. Insua (Sporting),

Weissman\*\* (Salernitana), Famara\*\* (Cardiff), Diounkou\*\* (Lamaka) Bajas: A. Puertas (Elbar), Matias Arezo (Gremio), Gumbau \* (Rayo), J.

Callejón (Marbella), Bruno Méndez, Adri López, Soro, Meseguer y Ferreira (Valladolid), Petrovic (Vojvodina), Torrente, Diounkou, V.Diaz, Raúl Fdez (Mirandés), Maouassa\*\* (Brujas), Pellistri\*\* (Manchester Utd.), Batalla\*\* (River), Piatkwoski\*\* (Salzburgo), Vallejo\*\* (Madrid)

Altas: Javi Pérez (Alcorcón), Diego González (Andorra), Toni Abad (Eldense), Dani Jiménez (Leganés), Soko" (Ibiza), Manu Rico"

Bajas: Alvaro Fernández, Kento Hashimoto, Juanjo Nieto, Javi Mier, Enzo Lombardo, Iván Martos, Carlos Gutiérrez, Tresaco, Javi

Altas: Diego Pampin (Andorra), Iborra (Olympiacos), Morales (Villarreal), Elgezabal (Burgos), Victor Fernández (Valladolid Promesas) Bajas: Cantero (Levante), Sergio Postigo (Mirandés), Pablo Cuñat" (Cartagena), Buba Sangaré (Roma), Joan Femenias

(Zaragoza), Alex Muñoz (Las Palmas), Enric Franquesa (Leganés), Carlos Giménez (Atlético), Capa, Postigo, Blesa, Alex Valle\*\*

Altas: Lobete (Celta), Roko Baturina" (Gil Vicente), Luismi Sánchez (Oviedo), Alex Pastor (Andorra), Andrés Caro" (Betis B)

Bajas: Genaro (Córdoba), Roberto Fernández (Braga), Juande Rivas (Tenerife), Genaro Rodríguez, David Ferreiro, Javier Avilés\*\*

Altas: Julio Alonso (Albacete), S. Postigo (Levante), R. Fernández (Granada), J. Gutiérrez (Racing de Santander), Michelis\*\* (Dsasuna B)

Bajas: Barcia (Legia Varsovia), A. Sanz (Racing Ferrol), D. Vicente, Verdasca, Ramón Juan, Carlos M.\*\* (Atlético), Ilyas Chaira, Gabri
Martinez y Kebé\*\* (Girona), H. Mendes\*\* (Almería), J. Gómez\*\* (Real), Pablo Ramón\*\* (Madrid), La Gumina\*\* (Sampdoria), Zubiaurre\*\*
(Eldense), Martón\*\* (Athletic), Baeza y Lautaro\*\* (Celta), Dani Luna\*\* (Mallorca), Juan M\* Alcedo\*\* (Albacete)

Altas: Dotor\* (Celta), Paulino, Álvaro Lemos (Las Palmas), Rahim Alhassane (Recreativo), Paraschiv (Hermannstadt rumano), Aarón Escandell (Las Palmas), Alberto del Moral (Villarreal B), Kwasi Sibo (Amorebieta), Obeng\*\* (Huesca), Álex Cardero\*\* (Arenteiro) Bajas: Rodri Tarin, Camarasa (Eldense), Abel Bretones (Osasuna), Viti (UD), Jimmy (AEK Larnaca), Mangel, Leo Román\*\* (Mallorca), Dubasin\*\* (Basilea), Bastón (Pachuca) Interesa: Forés (Villarreal)

Altas: Luis Perea (Leganès), Gelardo (Villarreal), Naldo (Antalyaspor), Jauregi (Amorebieta), Cabaco (Estoril), Dorrio (Amorebieta),

Buñuel (Tenerife), Puric (Doxa Katokopias), A. Sanz (Mirandés), Chiki (Alcorcón), Jesús Ruiz (Alcor), Yoel Rguez (Eibar) Bajas: I. Losada (Betis), Cantero (Burgos), Bernal (Sporting), Jon G\*(Alba), Pena, A. Lopez, M. Justo (Cultu), Cantero, Gazzaniga, Ferrone, Pumar, N.Serrano\*\* (Athletic), Merino\*\* (Zaragoza), Pinchi\*\* (Rizespor), E. Clemente\*\* (UD), Cubero (Eibar\*\*), Alex Martin\*\* (Elche)

Altas: Clément Michelin (Girondis de Burdeos), Sangalli (Racing), Pablo Rodríguez\* (Lecce), Andrés Martin (Rayo), Karrikaburu\*

Bajas: Ivan Morante (Burgos), R. Alves (Tenerife), Cedric (Fuenlabrada), Peque (Sevilla), R. Alves, Juan Gutiérrez (Mirandés), G. Sanchez, Grenier, D. Fernández, Mboula, M. Sangalli, R. Baturina\*\* (Gil Vicente/Málaga) Interesan: Hugo Rincón (Bilbao Athetic)

(Real Sociedad), J. Castro (Alcorcón), U. Vencedor\* (Athletic), Y. Cabanzón\*\* (Ponferradina)

Martinez\* (Osasuna), Obeng\* (Oviedo), Elady Zorrilla\* (Tenerife), Bolivar\* (Albacete), Alex Balboa\* (Alavés)

A.Aceves" (Valladolid), Pedro Capó (Bengaluru indio), Alex Mtez (Sanluqueño), Carlos Hdez, J.Clemente, T. Abad (Huesca)

R. Correa, Venancio, Simic, Quique Glez, Y. Qasmi, Sergio León, M. Soriano" (Dépor), Konrad" (Marsella), Vencedor" (Athletic)

(Alcorcón), Cubero" (Racing Ferrol) Bajas: Stoichkov (Alavés), Zidane (Granada), Tejero (Espanyol), Aketxe, Rios Reina (Cartagena), Yoel,

Altas: Carlos Isaac (Albacete), Jacobo (Alcorcón), Genaro (Málaga), Theo Zidane (Real Madrid Castilla), Ramón Vila (Atco.

(Cartagena), Mwepu", Bastida" (Sanluqueño), De la Rosa" (Recre). Bajas: Arzamendia (Estudiantes), Ledesma (River), José Mari

(América), Ousou" (S. Praga), Samassekou" (Hoffenheim), R. Navarro" (R. Sociedad), Mbaye Interesa: Pejiño (Las Palmas)

(Almeria), D. Moreno" (Osasuna), Fontán" (Celta), Alarcón" (Cádiz), Arnau Ortiz" (Girona), Dario Poveda" (Getafe)

(Waalwijk), Alex Calatrava (Atlético B), Kenneth Mamah (Göztepe turco), Brian Cipenga (Paços Ferreira)

Baleares), Obolskii (Ibiza), Xavi Sintes (Sevilla Atco.), Cristian Delgado\*\* (Numancia)

Simo Bouzadi (Eldense), Carlos García\*\* (Cádiz) y Leiva\*\* (Real Madrid Castilla)

Pablo Muñoz\*\* (Atlético Baleares), Brea\*\* (Arenteiro)

(Ceuta), Aznar\*\* (Valencia B)

Bajas: Pablo Brea, Salva Sevilla, Balenziaga, Quintero\*\* (Villarreali)

(Barcelona), Maras\*\* (Alavés). Interesan: Jaume Costa (ex Mallorca)

Interesan: Patrick Soko (Huesca), Lago Junior (Racing de Santander)



ALBACETE ENTRENADOR Alberto González



**ALMERÍA** ENTRENADOR

**BURGOS** ENTRENADOR Jon Pérez Bolo



CÁDIZ ENTRENADOR
Paco López\*



**CARTAGENA** Abelardo\*

CASTELLÓN



**Dick Schreuder** CÓRDOBA



DEPORTIVO ENTRENADOR

Imanol Idiakez



EIBAR ENTRENADOR Joseba Etxeberria



ELCHE Eder Sarabia\*

**ELDENSE** 



GRANADA ENTRENADOR
Guille Abascal\*



HUESCA Antonio Hidalgo



Julian Calero\* MÁLAGA

LEVANTE



Sergio Pellicer MIRANDÉS



**OVIEDO** Javier Calleja\*

ENTRENADOR Alessio Lisci



Cristóbal Parralo RACING SANTANDER

José Alberto López

**RACING FERROL** 



**SPORTING** Rubén Albés\*



Nuevo técnico

TENERIFE ENTRENADOR Oscar Cano\*



ZARAGOZA Víctor Fernández

Altas: Jonathan Dubasin\* (Basilea), Jordy Caicedo (Atlas mexicano), Ander Olaetxea (Albacete), Eric Curbelo (Las Palmas), Jesús Bernal (Racing Ferrol), Uros Milovanovic" (TSC Backa Topola) Bajas: Varane (QPR), Milo" (Vizela), Djurdjevic (Atlas mexicano), Fran Villalba (Santos Laguna), Pablo Insua (Granada), Roque Mesa, Carlos Izquierdoz, Christian Rivera, Giovanni Zarfino, Enol Coto, Haissem Hassan\*\* (Villarreal), Mario González\*\* (Los Ángeles), Alexandru Pascanu\*\* (Ponferradina)

> Altas: Rubén Alves (Racing de Santander), Maikel Mesa (Zaragoza), Josep Gayá (Malforca), Alex Cantero (Levante), A.Guerrero (Zurich), Youssouf Diarra (Córdoba), Juande (Málaga), Yanis" (Betis), Salvi Carrasco (Tarazona), David Rguez." (Antequera), Mo Dauda" (Eldense), Pablo Hdez." (Melilla), Rubén Diez" (Ibiza), Padilla" (Mérida), Alassan" (Melilla) **Bajas:** Williams (Granada), Rubén Diez (Ceuta), J.Alonso" (Algeciras), Sipcic" (Tenerife), Socorro, Soriano, Aitor Buñuel (R.errol), Nacho, Yanis" (Eibar), Álvaro Jnez." (Cádiz), R. López" (Real)



Altas: Keidi Bare (Espanyol), Samed Bazdar (Partizán), I. Calero (Cartagena), Tasende (Villarreal), G. Gracia (Espanyol), M. Soberón (Eldense), J. Femenías (Levante), Sergio Bermejo" (Elche), S. Merino" (Racing Ferrol), Baselga" (Sabadell), Marcos Luna" (Real Unión), G. Naranjo" (Teruel) Bajas: M. Mesa (Tenerife), Francés (Girona), Rebollo (Nástic), Fran Gámez (Eldense), Victor Mollejo, Mouriño y G. Valera" (Atlético), Zedadka" (Lille), E. Badia y R. Guti" (Elche), M. Vallejo" (Girona) Interesan: Edgar Badia (Elche), Aketxe (Eibar)

\*Cesión \*\*Fin de cesión







Tenemos una audiencia más fidelizada y un mejor contenido"

"Trabajamos para llegar a los aficionados de todas las formas"

"Orgulloso de tener una de las mejores Segundas de todo el mundo"

JUAN CARLOS TUERO ALVARO ALFONSO LALIGA

# Las teles se 'pegan' por esta Segunda

# LALIGA HYPERMOTION PODRÁ VERSE EN MÁS DE 20 OPERADORES

Récord de broadcasters para emitir la competición • "Estamos muy satisfechos, el alcance es creciente desde 2022", dice Álvaro Alfonso

## MANUEL MALAGÓN

Hasta Javier Tebas se apuntó al mote de Liga Hipertensión con el que algunos usuarios de las redes sociales empezaron a referirse a LaLiga Hypermotion en la recta final de la última temporada. Un apodo que lo dice todo: máxima igualdad, todo por decidir hasta la última jornada y una diferencia entre el primero y el último

**20** 

**BROADCASTERS** ya asegurados emitirán LaLiga Hypermotion... y se espera que sean más

que es la más pequeña de las grandes ligas europeas. Esa emoción es muy

Esa emoción es muy probablemente la que ha

hecho que las televisiones se peguen por retransmitir la Segunda división la próxima temporada, a la que regresan equipos históricos como el Deportivo (será el único campeón de LaLiga que dispute la Liga Hypermotion la próxima campaña) o el Málaga. Una competición que tendrá además el derbi asturiano, a un

31

**PUNTOS** de diferencia entre el primero y el último, la más pequeña de las grandes ligas

campeón de la Recopa como el Zaragoza, un equipo como el Granada que ha jugado competición europea hace no demasiado...

#### **RÉCORD... Y A POR MÁS**

En fin, sobran los motivos para querer retransmitir LaLiga Hypermotion. Por eso la competición se podrá ver nada menos que en una veintena de operadores, más que nunca, según anunció LaLiga. Movistar, Orange, DAZN, Amazon Prime Video Channels, Yoigo, MasMovil, Ocenas, Hits, Populoos, Netllar, Virgin Telco, Vodafone, Finetwork, 7PLAY, Adamo, Euskaltel. Guuk, Telecable, Ry Embou son los operadores que emitirán la Segunda división a partir del 15 de agosto. Y según apunta a MARCA Álvaro Alfonso, responsable de Relaciones con Operadores Nacionales de LaLiga, esperan que sea alguno más. "Estamos en récord y esperamos incorporar alguno nuevo próximamente, dentro de poco", señala.

Alfonso explica de esta manera el crecimiento de la Segunda división en las últimas temporadas y el récord de operadores: "Para LaLiga Hypermotion era muy importante conseguir la máxima exposición posible en el territorio nacional. Llevamos trabajando desde 2022 para llegar a todos los aficionados de todas las formas que existen. Facilitar al aficionado que llegue a nuestro contenido de la manera que necesita: si es por tele tradicional, por tradicional, si es a través de streaming, a través de streaming...". Un Álvaro Alfonso que se declara "orgulloso de tener una de las mejores Segundas de todo el mundo". Las televisiones también lo creen. Ya queda poco para volver a disfrutarla.



# Mou, contra las cuerdas

# SU 'FENER' CAE (2-1) CONTRA EL LILLE

Deberá remontar en Estambul para avanzar a la última ronda previa de la Champions

#### RODRIGO GONZÁLEZ

El destino quiso que dos de los equipos más potentes que buscan un billete a la próxima Champions se enfrentasen en la tercera ronda previa. Sólo puede quedar uno entre Lille y Fenerbahce y, en el primer envite, los galos golpearon (2-1) directo al mentón de Mourinho. La vuelta, el 13 de agosto en Estambul.

Se notó que a ambos equipos todavía les falta rodaje. Disfrutó el Stade du Hainaut de Valenciennes, escenario del encuentro por encontrarse el Pierre Mauroy de Lille ocupado por los Juegos Olímpicos.

Thiago Santos fue el primero que desniveló la balanza a favor del Lille a los 10' tras una acción brillante por derecha. El Fener quedó muy tocado y Livakovic apareció para evitar una obra de arte de Angel Gomes.

Dzeko, aun así, desaprovechó un claro uno contra uno ante Chevalier. Contestó Alexsandro, respondió Tadic... y perdonó Jonathan David debajo del larguero.

#### **DEBUTÓ EN-NESYRI**

El partido se rompió antes del descanso y Mou debió dar una de sus clásicas charlas. Los turcos salieron enfurecidos y Saint-Maximin rozó el empate. Chevalier aguantó el chaparrón y el Lille



Mourinho y En-Nesyri dialogan en el partido de ayer.

TEDCEDA DONDA LICI

| TERCERA RUNDA          | JLL         |
|------------------------|-------------|
| Qarabag - Ludogorets   | 1-2         |
| Malmö-PAOK             | 2-2         |
| Midtjylland-Ferenc.    | 2-0         |
| Dynamo Kiev-Rangers    | 1-1         |
| Sp. Praga-FCSB         | 1-1         |
| Lille-Fenerbahçe       | 2-1         |
| Salzburgo-Twente       | 2-1         |
| Sl. Praga-St. Gilloise | Mañ., 19.00 |
| SI. Bratislava-APOEL   | Mañ., 20.30 |
| Jagiellonia-Bodo/Glimt | Mañ., 20.45 |
|                        |             |

consiguió estabilizarse.
Pero, justo cuando se produjo el debut de EnNesyri con Fenerbahce,
Kahveci empató de falta
quitándole las telarañas a
la portería. Un disparo al
más puro Yusuf Dikeç, el
pistolero de los Juegos.

Respiraba Mourinho en el banquillo. Pero, cuando todo estaba visto para sentencia, Zhagrova desbordó por derecha y, desde el 'piquito' del área, ajustó el balón en el palo largo para desatar la locura de los aficionados que se acercaron al Stade du Hainaut en el descuento. The Special Oney su Fenerbahce están contra las cuerdas.

**GETTY IMAGES** 

# EN BREVE

#### CHAMPIONS APARTADOS DOS ÁRBITROS EBRIOS

UEFA apartó a los colegiados encargados del VAR en el Kiev-Rangers tras ser detenidos por robar una señal de tráfico estando ebrios.

### INTER DE MILÁN LAUTARO MARTÍNEZ LLEGA AL RESCATE

El argentino ha acortado sus vacaciones por las numerosas bajas que acumula el Inter en ataque para el inicio de la Serie A contra el Genoa el 17 de agosto.

# PRESENTADOS CON UDINESE Y COMO

El 'MVP' del pasado Europeo Sub 19 apuntó que "se ve con Nico y Lamine en la Selección". El galo destacó que Fàbregas fue clave para llegar a Italia.



# MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO PREPÁRATE PARA VIVIR LA LIGA MÁS GALÁCTICA

¡ Vuelve a tu quiosco la GUÍA MARCA DE LA LIGA 2024/2025!

POR SÓLO
7E



Los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas... jy mucho más!



España, 13 meses estelares Majast forental - Lipo de Nocalles escapad y fortante

TEATRO REAL

HER

# REAMOTOR > MOTOGP



# Mall Lat en un bucle

# EL DE CERVERA SIGUE SIENDO EL QUE SUFRE MÁS ACCIDENTES

En su año de estreno al manillar de una Ducati, el mayor de los Márquez ya lleva 15 percances • Su último K.O. fue en el Sprint de Silverstone

JOSÉ LUIS RUIZ

Marc Márquez era el que más se caía con la Honda. De hecho, en 2023 cosechó un terrible récord de 29 accidentes. La RC213V era ingobernable y eso lo pagó con creces el octocampeón mundial.

El problema es que el leridano sigue siendo el que más besa el asfalto. Y esta vez no atesora la excusa de que la máquina es harto complicada de manejar. Ahora sus percances son al manillar de la Ducati Desmosedici GP23.

En este curso 2024 del que ya se han consumido

10 citas, el 93 se ha ido al suelo en 15 ocasiones. Una auténtica barbaridad. Los siguientes en este apartado negativo son Pedro Acosta y Brad Binder, ambos han sufrido 12 infortunios. Y con 10 están Marco Bezzecchi, Joan Mir y Johann Zarco.

Si nos fijamos en los que ocupan el Top 3 (los que preceden a Marc -4° en el certamen con 179 puntos— en la general de MotoGP), nos encontramos con que el líder Jorge Martín se ha estrellado siete veces: mientras que la dupla de

Ducati oficial (Pecco Bagnaia y Enea Bastianini) han firmado idéntico registro: cinco percances.

Es decir, los aspirantes al título apenas se caen. Un factor esencial porque además de no perder puntos evitan el potencial riesgo de lesiones.

## **ERRORES QUE PENALIZAN**

El de Cervera ha fallado en varias carreras de su primer año con Gresini. En Portimao y Austin se llevó sendos golpazos. Más adelante donde cometió errores fue en los Sprint de Assen y Silvers-



Soy autocrítico, la caída en el Sprint de Silverstone fue por un error mío"

"¿Ganar una carrera? Hay tres que van más rápido, pero queda mucho"

**GRESINI RACING** 

tone. Especialmente doloroso fue el tropiezo del Gran Premio de Gran Bretaña, ya que Marc acabó lastimando sus huesos con la grava del trazado inglés cuando marchaba cuarto y restaba muy poco para el final de la prueba. En esos compases finales no estaba obligado a arriesgar porque rodaba en solitario. La posición la tenía asegurada. Pero falló y lo pagó muy caro. Se fue ligeramente largo en la curva 16 y perdió el tren delantero. Ese desliz le supuso el cuarto cero de la temporada 2024. "La caída (en el Sprint de Silverstone) fue error mío. Todo suma, pero soy autocrítico y quiero pensar que fue más fallo mío", admitía el '93'.



Si eso le sumamos que La Bestia estuvo sembrado, nos encontramos con el lógico sorpasso del 23, cuyo fin de semana en Silverstone fue para enmarcar (rubricó un doblete que le metió en el bolsillo un botín de 37 puntos).

Como consecuencia de lo relatado, el leridano



# Ducati responde **a** Bastianini

DALL'IGNA DEFIENDE LA DECISIÓN DE ELEGIR A MARC PARA EL EQUIPO OFICIAL

JOSÉ LUIS RUIZ

n la décima cita del calendario de MotoGP 2024, Ducati volvió a aplastar a sus rivales. En Silverstone quien más destacó fue Enea Bastianini, un volcán en erupción que se embolsó el primer doblete de su trayectoria.

El caso es que el 23 aprovechó la coyuntura para lanzar una pulla a los rectores de la escudería italiana. "No he entendido la decisión de Ducati. Han perdido a dos pilotos como Jorge Mar-tín y yo. Pero bueno, respeto la decisión", soltó en referencia al ascenso al equipo oficial de un Marc Márquez que echó un órdago que le salió bien.

Este 'recadito' no pasó inadvertido para la cúpula directiva del conjunto rosso. Gigi Dall'Igna ha si-



Gigi Dall'Igna.

DUCATI

do el encargado de replicar a 'La Bestia'. "Evidentemente, estoy contento por el éxito de Énea en Silverstone. Desgraciadamente tuvimos que elegir a un piloto (Marc Márquez) entre una lista corta de tres contendientes, y los tres merecían los colores oficiales. Fue una elección dificil tanto desde el punto de vista humano como deportivo: también estoy aquí para recibir críticas, y las acepto", pormenorizaba en 'Sky'.

sigue sin poner fin a su alarmante sequía de victorias. "En Austin y Sachsenring, dos circuitos favorables para mí, me salió cruz. Pero vamos a ver, estamos en el ecuador del curso. Es decir, todavía quedan 10 grandes premios para poder ganar alguna carrera. Es verdad que hay tres pilotos que están yendo más rápido que yo. Los tres van con la

GP24 y, además, están siendo muy sólidos. A mí no me queda otra que sacar a relucir mi mejor versión y, por supuesto, quiero seguir disfrutando. Ciertamente, eso es lo más importante. Busco experimentar buenas sensaciones cuando me subo a la moto", exponía el mayor de los Márquez en declaraciones a la web oficial del certamen.



Adrian Newey, en un podio con los tres campeones de la actual parrilla de F1: Fernando Alonso, Max Verstappen y Lewis Hamilton.

**RED BULL** 

# Newey elige a Aston Martin

# LA PRENSA ITALIANA DA POR HECHO EL FICHAJE

El ofertón de Lawrence Stroll, propietario del equipo con sede en Silverstone, convence al gurú de la aerodinámica

POL HERMOSO

En Italia ya dan por hecho que Adrian Newey se incorporará a Aston Martin. Los rumores empezaron antes de que el propio gurú de la aerodinámica anunciara que se iba de Red Bull y no han parado hasta ahora. Al principio, parecía que Ferrari era la escudería mejor colocada, pero apareció Aston Martin y Lawrence Stroll con una magistral oferta que parece que ha convencido a la mente pensante de las mejores máquinas de la historia de la F1. La oferta del canadiense ha sido de 100 millones en cuatro años, unas cantidades que el británico no ha podido rechazar, según apunta Autosprint.

Es importante apuntar que la información llega desde un medio italiano, ya que estos suelen saber lo que pasa en el entorno de Ferrari y puede que sepan que Newey no ha elegido a la Scuderia para que sea su última aventura en el Gran Circo, algo que a priori podía parecer obvio, porque a sus 65 años, irse a Maranello era un cambio de vida importante, para alguien que además ha admitido públicamente que empieza a estar agotado de la F1.

Además, según apuntan las informaciones, el acuerdo es inminente y el fichaje se podría anunciar en septiembre, es decir después del parón estival. Esta información podría ser el bombazo del año, casi más que el fichaje de Hamilton por Ferrari.

#### LAS RAZONES DE ADRIAN

Las razones por las que puede haber escogido a la escudería con sede en Silverstone no son sólo económicas. Newey está convencido que el proyecto de Stroll para ganar el campeonato a medio o largo plazo es sólido y empezará a trabajar con ellos para el cambio de reglamento de 2026. Además, se ha visto tentado por la exclusividad con el motor Honda que tendrá el equipo británico.

También cumpliría uno de sus deseos en el Gran Circo, el de trabajar con Fernando Alonso. Junto a todos los fichajes que Aston ha ido haciendo, podrían tener un superequipo técnico que les diera el empujón para ser candidatos a todo ya en 2026.



# **NOTICIAS DEL MUNDO**

#### TENIS

#### DOS ARGENTINAS SUSPENDIDAS **ACUSADAS DE MANIPULAR PARTIDOS**

Las tenistas argentinas Melina Ferrero y Sofía Luini fueron suspendidas al ser acusadas de manipular partidos bajo el Programa Anticorrupción del Tenis (TACP) a tres y siete años respectivamente por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis. No podrán jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de la WTA, de la ATP ni de ninguna asociación nacional.

### **CAROLINA MARÍN**

## "NO PASA NADA, LA VIDA SIGUE Y YO SEGUIRÉ BUSCANDO MIS SUEÑOS"

Carolina Marín escribió una misiva de agradecimiento en sus redes: "No pasa nada, la vida sigue y yo seguiré buscando mis sueños. Ahora empieza otro camino, pero que ya conozco. La vida nos pone en situaciones que no queremos vivir, pero debemos asumirlo y llevarlo de la mejor manera posible". Y valoró mucho el respeto recibido: "Nunca había recibido tanto cariño, está siendo inabarcable".



Carolina Marin, tras lesionarse.

# **SENDERISMO**

## MUERE UN HOMBRE DE 40 AÑOS EN LA LOCALIDAD ARAGONESA DE NASARRE

Un senderista de 40 años falleció en la localidad aragonesa de Nasarre (Huesca) en la madrugada del lunes al martes. Iba con dos compañeros suyos que le habían dejado solo mientras ellos iban a hacer barranquismo. Y cuando estos encontraron al desaparecido, este presentaba signos "no compatibles con la vida".

# **CICLISMO / VUELTA A BURGOS**

**CALEB EWAN ARREBA-**TA EL MAILLOT DE LÍ-**DER A PAVEL BITTNER** 

El australiano Caleb Ewan, del Jayco Alula, arrebata el liderato de la Vuelta a Burgos a Pavel Bittner después de imponerse en la meta de Ojo Guareña a Roger Adrià (Bora) e Iván García Cortina (Movistar).



DIRECTOR JUAN IGNACIO GALLARDO @jigallardo

**DIRECTOR ADJUNTO Emilio Contreras** 

econtreras@marca.com

# DIRECTOR DE CONTENIDOS

Felipe del Campo felipe delcampo@radiomarca.com SUBDIRECTORES

Carlos Carpio carlos.carpio@marca.com Gerardo Riquelme riquelme@marca.com Mario Gómez mario@unidadeditorial.es Juan Ignacio Garcia-Ochoa jigarciae@marca.com

# Roberto Palomar

REDACTORES JEFE

rpalomar@marca.com Jose Félix Diaz josefelix diaz@marca.com Fernando Carnerero

fcarnerero@marca.com José María Rodriguez jrodriguez@marca.com Javier Dominguez

# Juan Carlos Díaz icd@marca.com

Raúl Varela rvarela@radiomarca.com Rafael Sahuguillo rsahuguillo@radiomarca.com Germán Pizarro

german pizarro@marca.com Javier Rodriguez javier.rodriguez@marca.com

#### **Yolanda Santander** volanda santander@marca.com Carlos Sacristán carlossacristan@marca.com

Alberto Benitez alberto.benitez@marca.com Francisco Villalobos

#### **ADMINISTRADORES** Marco Pompignoli

Laura Múgica **DIRECTORA DE NEGOCIO** 

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD Unidad Editorial, S. A.

**DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD** 

| Martes 6 de agosto |      |
|--------------------|------|
| lúmero:            | 4754 |
| erie:              | 020  |

#### Super Once

### Martes 6 de agosto

07-09-10-20-21-22-24-27-29-30 33-36-40-46-63-65-74-78-79-85

01-08-10-12-17-37-44-51-57-61 65-67-68-70-72-75-78-79-80-85

03-04-10-11-12-26-28-32-41-42 43-56-62-63-64-77-78-79-81-83 Sorteo 4:

04-06-12-14-18-20-21-22-25-27 28-29-35-44-47-51-54-64-66-78 Sorteo 5:

03-05-22-25-27-29-30-43-44-48 50-56-57-66-70-71-72-77-79-85

#### Triplex de la Once

#### Martes 6 de agosto

| Sorteo 1: | 861 |
|-----------|-----|
| Sorteo 2: | 664 |
| Sorteo 3: | 790 |
| Sorteo 4: | 434 |
| Sorteo 5: | 519 |

#### Eurojackpot

| Martes 6 de agosto |    |    |    |    |  |
|--------------------|----|----|----|----|--|
| 04                 | 09 | 22 | 32 | 35 |  |

#### Cuponazo de La Once

#### Viernes 2 de agosto

| Número:        | 00831 |
|----------------|-------|
| Serie La Paga: | 053   |

#### Sueldazo de La Once Domingo 4 de agosto

| Número:             | 79943      |
|---------------------|------------|
| Serie:              | 003        |
| Premios adicionales |            |
| Número: 02706       | serie: 052 |
| Número: 29332       | serie: 026 |
| Número: 76640       | serie: 023 |
| Número: 79763       | serie: 012 |

## Primitiva

## Lunes 5 de agosto

|      |        | -Done    |        |          |       |
|------|--------|----------|--------|----------|-------|
| 11   | 18     | 36       | 41     | 44       | 4     |
| Com  | pl: 35 | Reint: 4 | El Jok | er: 0 09 | 1 86  |
| Espe | cial   | 0        |        |          | 0,0   |
| De 6 |        | 0        |        |          | 0,0   |
| De 5 | + C    | 0        |        |          | 0,0   |
| De 5 |        | 96       |        | 4.3      | 70,4  |
| De 4 |        | 6.463    |        |          | 61,10 |
| De 3 |        | 119.302  |        |          | 8,00  |
|      |        |          |        |          |       |

## **Gordo Primitiva**

## Domingo 4 de agosto

| 21     | 34 36   | 41 48         |
|--------|---------|---------------|
| Clave: | 8       |               |
| 5+1    | 1       | 19.068.082,32 |
| 5+0    | 1       | 172.311,19    |
| 4+1    | 11      | 2.848,12      |
| 4+0    | 182     | 200,83        |
| 3+1    | 900     | 46,41         |
| 3+0    | 8.066   | 16,83         |
| 2+1    | 14.197  | 7,36          |
| 2+0    | 127.542 | 3,00          |
|        |         |               |

# Martes 6 de agosto

| 01       | 18 2        | 7 41           | 50     |
|----------|-------------|----------------|--------|
| Estrella | as: 02 y 12 | El Millón: FMZ | 81323  |
| 5+2      | 0           |                | 0,00   |
| 5+1      | 4           | 121.4          | 182,33 |
| 5+0      | 7           | 16.2           | 224,24 |
| 4+2      | 23          | 1.5            | 538,01 |
| 4+1      | 489         |                | 133,26 |
| 3+2      | 881         |                | 78,19  |
| 4+0      | 1.214       |                | 39,87  |
| 2+2      | 13.024      |                | 18,58  |
| 3+1      | 21.234      |                | 12,71  |
| 3+0      | 51.760      |                | 9,71   |
| 1+2      | 68.138      |                | 8,93   |
| 2+1      | 305.973     |                | 6,27   |
| 2+0      | 759,216     |                | 4,07   |

## Martes 6 de agosto

| )6 1     | 6 19        | 20 | 24         | 49     |  |  |  |
|----------|-------------|----|------------|--------|--|--|--|
| Complem  | entario: 14 |    | Reinte     | gro: 1 |  |  |  |
| De 6     | 0           |    | j.         | 0.00-  |  |  |  |
| )e 5 + C | 1           |    | 137.565,35 |        |  |  |  |
| De 5     | 81          |    | 8          | 49,17  |  |  |  |
| )e 4     | 5.054       |    | 3          | 20,41  |  |  |  |
| )e 3     | 85.076      |    |            | 4.00   |  |  |  |

PARA CONFIRMAR CONSULTAR LISTAS OFICIALES

# El escaparate de la America's Cup **VELA 75 MILLONES DE EUROS, INVERSIÓN EN PATROCINIOS**

Ð

La edición de Barcelona duplica la inversión anterior • Louis Vuitton paga 20 millones por dar nombre a una regata

Un recorrido turístico por la base del Allinghi Red Bull Racing.

Los diferentes patrocinios activados en la presente edición de la Copa del América, que se disputará en Barcelona, alcanzan los 75 millones de euros. prácticamente el doble que en la anterior, según cálculos realizados por EFE en función de los diferentes acuerdos firmados.

Los patrocinadores se dividen en diferentes categorías y el de mayor peso es Louis Vuitton, que le da el nombre a la regata ('title partner') y que según algunas informaciones habría hecho frente a unos 20 millones de euros de inversión para ello.

Además existen otras tres categorías de patrocinadores, en función de la aportación que realicen. Los principales son los patrocinadores globales (entre 4 millones y 10

MILLONES es el coste por ser el patrocinador global en la America's Cup

millones), categoría en la que se encuentran la compañía aérea Emirates, colonias Puig, Unicredit –una compañía bancaria italiana-, Coca-Cola, la automovilística Cupra, Cap Gemini (consultora tecnológica francesa) y la línea de cruceros Explora journeys.

Hay cuatro patrocinadores oficiales, el último de los cuales se ha anunciado esta misma semana: Acciona Energía. Completan esta categoría la cervecera Estrella Damm, que mantiene sinergias con el equipo neozelandés desde hace tiempo; Yanmmar (un fabricante japonés de maquinaria pesada) y Agbar (Aguas de Barcelona). Todos ellos aportan entre dos millones y dos millones y medio de euros.

Finalmente existe la categoría de proveedor ofi-

Gema Monjas

Sergio Cobos

nesa.

Unidad Editorial Información Deportiva, S.L.U. Avenida de San Luis, 25 de Madrid (28033) Teléfono de contacto: 914435000



cial (unos 500.000 euros),

en la que se encuentran

Isdin y de Antonio Yachts.

Los diferentes acuerdos

han sido gestionados me-

diante una colaboración

entre Havas Media, una

multinacional francesa de

publicidad y relaciones

que opera en más de 100

países, y CA Sports, agen-

cia de marketing barcelo-

sultadas por Efe inciden

en que los acuerdos obte-

nidos suponen "un éxito

comercial sin preceden-

tes" y recalcan que ade-

más los incentivos que

pueda percibir el ganador

y el éxito por los patroci-

nios obtenidos abren la

puerta a que Barcelona

pueda repetir como sede

en 2028, independiente-

mente del ganador de la

Copa del América.

Fuentes del sector con-

**GESTIÓN DE CA SPORTS** 



# Muy fans del deporte en Tv

Esta parrilla se publica con el horario persmular

# CANALES DEPORTIVOS

|   | E |   | - | - | ٠. | ď  | n | n |   | ٠. |   |
|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|----|---|
|   | - |   | 3 |   | п  | 3  | - |   |   |    |   |
| • | - | • |   | • |    | ٠. |   | • | ш | •  |   |
|   | _ | _ | _ | _ | z  | _  |   | _ | _ |    | - |

10.00 Paris 2024. Conexión con los eventos más destacados de esta jornada de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, con especial atención a aquellas disciplinas en las que participan los deportistas españoles. Francia ha cumplido un papel destacado en la historia de los Juegos Olimpicos modernos. El renacimiento del olimpismo se organizó en el país a principios del siglo XX y desde entonces Francia acogió los Juegos en cinco ocasiones entre 1900 y 1992. Paris 2024. Repeticiones de los

la jornada. El renacimiento del olimpismo se organizó en el país a principios del siglo XX y desde entonces Francia acogió los Juegos en cinco ocasiones entre 1900 y 1992. La historia que los Juegos y Francia escriben juntos abarca ahora tres siglos; desde el Congreso Olimpico inaugural de 1894. que se centró en el renacimiento de los Juegos Olímpicos (presidido en la Sorbona por Pierre de Coubertin) hasta los Juegos de Paris 2024, 130 años después, este viaje lleno de acontecimientos está marcado por célebres momentos que han dado forma a la historia de los Juegos.

**#VAMOS** 

09.55 La liga de los hombres

equipamiento

cabeza y corazón.

extraordinarios: Cojones

Resumenes NBA: Boston Celtics -

La hora de la verdad: Genialidad.

La liga de los hombres extraor-

dinarios: Todos los ultras del

Soccer Champions Tour:

Real Madrid - Chelsea

Soccer Champions Tour:

Kitchee-Atlético de Madrid

Soccer Champions Tour: Real

Diamond League: Londres

Soccer Champions Tour: Real

Soccer Champions Tour: Barcelona

Barcelona - Milan

Partido amistoso:

Madrid - Chelsea

Partido amistoso:

Kitchee - At. Madrid

Madrid - Barcelona

06.00 A day at the olympics: JIOO Paris

EUROSPORT 1

07.00 A day at the olympics

07.25 Paris 2024. Atletismo.

10.00 Paris 2024. Atletismo.

Ciclismo en pista

61 kg masculino

Paris 2024. Ciclismo.

Paris 2024. Atletismo.

Paris 2024, Voleibol (M)

Ciclismo en pista: día 3

Paris 2024. Halterofilia (M).

13.00 Paris 2024. Ciclismo.

online.

Bakalá: Adiós a la F1, hola Berto

Dallas Mavericks (Partido 5)

Masters 1000 de Montreal

El deporte y la ciencia: El

# MOVIS. LIGA CAMPEONES

06.30 Bundesliga: Borussia Dortmund -Werder Bremen Goal! The Bundesliga Magazine: La montaña rusa del descenso. Bundesliga: Leipzig - Colonia

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Wolfsburgo El tercer tiempo Partido amistoso: Kitchee-Atlético de Madrid

Goal! The Bundesliga Magazine: Session Review Magazine Europa League Partido amistoso: Kitchee -Atlético de Madrid Magazine Champions League

Bundesliga Clubs: Borussia Dortmund Bundesliga Clubs: Augsburgo Bundesliga Clubs: Mainz Bundesliga Clubs: Hoffenheim Bundesliga: Wolfsburgo - Leipzig Partido amistoso: Kitchee -Atlético de Madrid

Mönchengladbach Goal! The Bundesliga Magazine: Session Review UEFA Europa League: Molde -

Bundesliga Clubs: Borussia

UEFA Europa League: Ajax - AEK Atenas

# **MOVISTAR DEPORTES**

07.00 NBA: Portland Trail Blazers-Houston Rocket 07.50 ABC of NBA 08.00 Masters 1000 de Montreal World of freesports Masters 1000 de Montreal 12.30 NCAA: Kansas - Gonzaga Highlights ATP: Washington

14.45 MLB: Los Angeles Dodgers -Philadelphia Phillies: Las grandes Ligas de Béisbol tienen un lugar privilegiado en Movistar +, donde afrecemos los mejores partidos de cada jornada entre los equipos más destacados de la Liga Americana y de la Liga Nacional. Incluida la cita más importante de la temporada, las World Series, que enfrenta a los campeones de cada Liga al mejor de siete

partidos 17.00 NCAA: Arizona - Dayton: Arranca la NCAA, la competición que nos hace disfrutar del mejor baloncesto universitario del mundo. 68 equipos luchan por llegar a la gran final de esta 80º edición, donde North Carolina defiende título

Masters 1000 de Montreal 20.30 Masters 1000 de Montreal 22.30 Track and Field Weekly 23.00 Highlights ATP: Washington

00.00 ABC of NBA: Episodio 6 (N,D,P)

# **CANALES GENERALISTAS**

# LA1

06.00 Noticias 24 horas Paris 2024. Magacin. Sumario y titulares Paris 2024, Atletismo. Relevo mixto de marcha

Paris 2024. Atletismo. Sesion matinal Paris 2024. Waterpolo (M). España-Croacia. Cuartos de final

Telediario 1 Informativo territorial 15.45 15.55 El tiempo Paris 2024. Magacin (F).

Conexión con los eventos más destacados de esta jornada de los Juegos Olimpicos de Paris 2024, con especial atención a la categoria femenina de golf, al taekwondo y al skateboard Paris 2024. Voleibol de playa (F). España-Canadá. Cuartos de

Paris 2024. Natación artistica. Telediario 2. Con Marta Carazo. 21.00 21.30 Paris en juegos La suerte en tus manos 22.15 4 estrellas: Las prisas si son buenas.

22.55 Lazos de sangre: Ana Belén y Victor Manuel 00.00 Lazos de sangre: el debate. Con Jordi González.

07.00 Love Shopping TV Cuatro

08.00 Especial Callejeros viajeros:

tesoro de Tailandia

En boca de todos.

El tiempo

El tiempo

conocidos.

00.20 Viaieros Cuatro: Huelva: La

ElDesmarque Cuatro

Pablo González Batista.

Tiempo al tiempo.

ElDesmarque Cuatro

Noticias Cuatro.

Maravillas del mundo

09.40 Calleieros viaieros; Andamán, el

Viajeros Cuatro: Vietnam

Callejeros viajeros: Boda china

Noticias Cuatro. Con Alba Lago.

Todo es mentira Con Marta Flich y

First Dates Con Carlos Sobera.

Viajeros Cuatro: León, Astorga, El

rido por paisajes, monumentos y

gastronomia de León, Astorga y

El Bierzo de la mano de algunos

provincia de Huelva acoge, entre

otros lugares históricos, la ciudad

ibérica y el punto de partida de

la expedición encabezada por

más antigua de la península

de sus paisanos más ilustres y

Bierzo: El programa hace un recor-

CUATRO

11.30

15.10

15.30

20.00

21.00

LA2 09.20 Paris 2024. Balonmano. España-Egipto. Los Hispanos llegan a estos cuartos de final tras una

sufrida clasificación. El sueño de la vida eterna: Entre momias, tumbas y jeroglificos Al filo de lo imposible: Una joya en el Mediterráneo.

Las rutas D'Ambrosio: La Rioja del

Paris 2024. Balonmano (M). Alemania-Francia. Cuartos de final masculinos Celia: Soy Celia. 15.45 Saber y ganar Con Jordi Hurtado. 16.35 Grandes documentales Documenta2: Madame Tussauds,

donde la cera cobra vida El Paraiso de las Señoras Diario de un nómada. Carreteras Paris 2024. Voleibol de playa (M). España-Noruega. Cuartos de

final masculines 22.00 Documaster: The Real Oppen-Documaster: Mordaza atómica 23.35 En portada: Fentanilo: ¿No way out?

La laguna de Truk, el Pearl Harbor Festivales de verano Documenta2: Surf. El fuego

Reacción en cadena Con Ion

08.55 La mirada critica. Con Antonio

Texeira y Jano Mecha.

ElDesmarque Telecinco

Informativos Telecinco. Con

El diario de Jorge Con Jorge Javier

TardeAR. Con Beatriz Archidona.

Con la colaboración de Antonio

Hidalgo, Manuel Marlasca, Laura

Madrueño, Miguel Ángel Nicolás y

Informativos Telecinco, Con Carlos

Informativos Telecinco. Con Carme

Chaparro, Laila Jiménez y Arancha

sagrado

Aramendi.

Morales.

Vamos a ver

El tiempo

Jorge Luque.

Aramendi.

Franganillo.

El tiempo

20.00 Reacción en cadena Con Ion

ElDesmarque Telecinco

Con Esperanza Gracia.

Love Shopping TV

Love Shopping TV

Una vida perfecta

¡Toma salami!

¡Allá tú! Con Jesús Väzguez.

Casino Gran Madrid Online Show

El horóscopo de Esperanza Gracia

15.40

15.45

21.45

22.50

02.55

03.30

Angeles Blanco.

TELECINCO

#### ANTENA 3

06.00 Ventaprime 06.15 Las noticias de la mañana 08.55 Espeio público Cocina abierta con Karlos

13.45 La ruleta de la suerte 15.00 Antena 3 Noticias 1 15.30 Deportes 15.35 El tiempo 15.45 Sueños de libertad 17.00 Pecado original

Argaiñano

18.00 YAS Verano Pasapalabra Antena 3 Noticias 2 21.30 Deportes:

21.35 El tiempo 21.45 El hormiguero 3.0 22.45 El peliculón: El mejor verano de mi vida. España, 2018. Director: Dani de la Orden. Intérpretes: Leo Harlem, Toni Acosta y Maggie Civantos

01.00 Cine: Toc toc. España, 2017. Director: Vicente Villanueva. Intérpretes: Paco León, Alexandra Jiménez y Rossy de Palma

02.40 The Game Show 03.25 Jokerbet: jdamos juego! La tienda de Galeria del Coleccionista

05.10 Ventaprime 05.40 Minutos musicales

# LA SEXTA

Minutos musicales 06.45 Ventaprime ¿Quién vive ahí? 07.15 Aruser@s fresh Con Alfonso Arús. 09.00 11.00 Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias 1º edición. Con Helena Resano. La Sexta meteo 15.45 Zapeando, Con Miki Nadal, Con la colaboración de Cristina Pedroche, Quique Peinado, Valeria Ros, Santi Alverú, Berta Collado y Maya

Pixelskaya. Más vale tarde. Con Marina Valdés y María Lamela. La Sexta noticias 2º edición.

Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázouez. 21.00 Especial La Sexta noticias 21.20 La Sexta meteo La Sexta deportes

El intermedio Summertime Con Sandra Sabatés. 22.30 El taquillazo: Fatale, EE.UU., 2020. Director: Deon Taylor, Intérpretes: Hilary Swank, Michael Ealy y

Mike Colter 00.50 Cine: La niñera perfecta. EE.UU., 2000. Director: Robert Malefant. Intérpretes: Tracy Nelson, Bruce Boxleitner y Dana Barron 02.30 Pokerstars

# **VEO DMAX**

Aventura en pelotas Expedición al pasado: La búsqueda de la Biblioteca Metálica y Nazis en Argentina 15.57 La pesca del oro: Vientos de in-

Pesca radical 19.38 Chapa y pintura: Una Caldera-

¿Cómo lo hacen?: El programa muestra cómo sobreviven los especialistas un mal dia en el trabajo, cómo se extraen las gemas de ámbar y cómo se fabrica el Seabreacher, un vehiculo que se desplaza como los delfines.

clave: La guerra relámpago y La batalla de Inglaterra 02.11 Curiosidades de la Tierra: Miste-Sangre en el Jardin del Edén

03.46 Testigos de lo paranormal 05.16 Control de carreteras

momentos más destacables de

MOVISTAR LALIGA 06.35 Masters 1000 de Montreal: TBC 08.30 Especiales LaLiga: Mejor Portero 08.45 Especiales LaLiga: Ascendidos Bakalá: Adiós a la F1, hola Berto Especiales LaLiga: El equipo de la 09.05 La hora de la verdad: Astucia.

temporada 10.10 Especiales LaLiga: Mejores Especiales LaLiga: Postemporada

Especiales LaLiga: Top goles Especiales LaLiga: Campeón de LaLiga EA Sports Especiales LaLiga: Máximo

goleador de LaLiga EA Sports Partido amistoso: Kitchee-Atlético de Madrid

LaLiga fans: Episodio 9 LaLiga Talking Football: Vicente del Bosque LaLiga Best 11: Episodio 9

Especiales LaLiga: Mejores 18.00 Especiales LaLiga: Mejor Portero

Especiales LaLiga: Ascendidos Especiales LaLiga: El equipo de la temporada Partido amistoso: Kitchee - At. 19.40 Madrid

Especiales LaLiga: Top goles Especiales LaLiga: Campeón de LaLiga EA Sports Especiales LaLiga: Máximo

goleador de LaLiga EA Sports LaLiga fans: Episodio 9 00.35 Especiales LaLiga: Mejor Portero

06.00 Paris 2024. Escalada. Paris 2024. Skateboarding (F). Final: parque femenino A day at the olympics Paris 2024. Taekwondo. 09.50 Paris 2024. Escalada. 12.05 Paris 2024. Taekwondo. 12.30 Paris 2024. Escalada.

**EUROSPORT 2** 

Paris 2024. Skateboarding [M]. Fase preliminar: parque masculino Paris 2024. Baloncesto (F). España-Bélgica. Cuartos de Italia-Francia. Semifinal masculina final femeninos. La selección española femenina continua en los Juegos Olimpicos tras superar una fase de grupos de manera impoluta. Aunque no sin sufrimiento en cada uno de los

00.30 Paris 2024. Skateboarding.

22.30 Paris 2024. Boxeo. 23.00 A day at the olympics 00.00 Paris 2024. Atletismo.: Atletismo en los Juegos Olímpicos de Paris 2024: Consulta el calendario de las pruebas, los resultados e partidos, las de Miguel Méndez informate de donde ver por TV y lograron el pleno de victorias al online. ¿Qué españoles disputan y derrotar a China, Puerto Rico y Serbia. Desde el Bercy Arena qué opciones de medalla hay en el atletismo en Paris 2024? Disfruta Paris 2024. Taekwondo. Paris 2024. Skateboarding [M]. de la cita olimpica en Eurosport Final: parque masculino

del 26 de julio y el 11 de agosto de Paris 2024. Baloncesto (F). 01.30 A day at the olympics Alemania-Francia. Cuartos de Paris 2024. Atletismo : Atletismo en los Juegos Olímpicos de Paris 20.00 Paris 2024. Lucha. Paris 2024. Baloncesto (F). 2024: Consulta el calendario Nigeria-Estados Unidos. de las pruebas, los resultados e 23.45 Paris 2024 Escalada. informate de donde ver por TV y

06.30 Teletienda Hércules, sus viajes legendarios: Somewhere Over the Rainbow

**GOL PLAY** 

09.50 Hércules, sus viajes legendarios: 10.40 Hércules, sus viajes legendarios: Greece Is Burning.

Hércules, sus viajes legendarios: We'll Always Have Cygrus. Hércules, sus viajes legendarios: The Academy.

Hércules, sus viajes legendarios: For Those of You Just Joining Us... Directo Gal: Directo Gal El Equipo A

Walker Texas Ranger: The Wed-19.25 Walker Texas Ranger: La boda. Walker Texas Ranger: Espíritu de

Walker Texas Ranger: El circulo de la vida. 22.00 Directo Gol. Programa que analiza, con los mejores especialistas y los resúmenes más amplios de la televisión en abierto, lo que ocurra en cada jornada de LaLiga y la Copa del Rey

Velada de boxeo: Juan Francisco Estrada vs Argi Cortes 02.30 Teletienda

# DAZN 1

13.00 WTA 250 de Palermo: Zheng Muchova: Los torneos WTA 250 forman parte del WTA Tour organizado por la Asociación de Tenis Femenina

ADN de piloto Premier League: Manchester Utd. Manchester City: El Manchester United frente al Manchester City se ha convertido por derecho propio en uno de los derbis más importantes y seguidos del panorama futbolistico. Premier League Stories: Luka

Modric, el toque croata: Croacia, que cuenta con una población de menos de cuatro millones de habitantes, ha logrado un crecimiento brutal en el mundo del fútbol. 19.55 Premier League Stories: Las calles no olvidarán a Michu: Una descripción completa de la

Premier League en todo el mundo. 20.23 Partido amistoso: FC Inter Milan-Al Ittihad Una Premier League para la

Velada de boxeo: Matias vs. Paro: Subriel Matias (20-1) regresa a la acción, buscando mantener viva su impresionante racha de nocauts cuando se enfrente al invicto australiano Liam Paro

#### Cristóbal Colón que acabó con el descubrimiento de América.

**MOVISTAR PLUS+** 06.43 La hora de la verdad: Arte. Todas las criaturas grandes y pequeñas: La feria. 09.00 El deporte y la ciencia: El equipamiento.

Soccer Champions Tour: Real Madrid - Chelsea Soccer Champions Tour: Barcelona

13.55 Partido amistoso: Kitchee-Atlético de Madrid 16.00 Cine: 97 minutos. Canadá, R.U., EE.UU., 2023. Director: Timo Vuorensola. Interpretes: Jonathan Rhys Meyers, Alec Baldwin y

MyAnna Buring Cine: Juerga hasta el fin. EE.UU., 2013. Director: Evan Goldberg y Seth Rogen. Intérpretes: James Franco, Jonah Hill y Seth Rogen El inmortal: Un puño de oro y Los

Eddie Murphy: la risa negra de Hollywood Cine: A fuego lento. EE.UU., 2000. Director: Christian Ford. Leo talks

00.38 Matar al presidente: Todos guerían muerto a Carrero Blanco, La CIA en España y La conspir-03.08 Cine: Ace Ventura, Operación África, EE.UU., 1995, Director:

Steve Oedekerk.

# TRECE

08.00 La tienda de Galería del Coleccionista Audiencia general Santa misa. Palabra de vida Adoración eucaristica 12.00 Angelus 12.05 Ecclesia al dia 12.20 Don Matteo Trece noticias 14:30. Sesión doble: El hombre de

Mackintosh, R.U., EE.UU., 1973. Director: John Huston. Interpretes: James Mason 16.40 Martin

EE.UU., 1941. Director: David Miller y Frank Borzage. Intérpretes: Robert Taylor, Brian Donlevy y Ian Hunter 20.20 Cine: Libertad o muerte. EE.UU., 1956. Director: Byron Haskin. Intérpretes: Joel McCrea, Felicia Farr y Wallace Ford El cascabel. Con Antonio Jimènez.

Paul Newman, Dominique Sanda y Sesión doble: Los indeseables. EE.UU., 1972. Director: Stuart Rosenberg, Intérpretes: Paul Newman, Lee Marvin y Strother Western: Billy el Niño (1941).

Cine: Valkiria, EE.UU., Alemania, Italia, España, Francia, Japón. 2008. Director: Bryan Singer. Interpretes: Tom Cruise, Kenneth Branagh y Bill Nighy

06.00 Control de fronteras: España Asi se hace 08.58 Cazasubastas: Todos los días se subastan más de 10.000 unidades de almacenamiento abandonadas. Este programa muestra las operaciones de dos especialistas en este negocio.

fortunio (I) y Vientos de infortunio ¿Qué? y El Hummer del futuro

22.30 Expediciones secretas nazis 00.24 II Guerra Mundial: Momentos rio de los naufragios en el desierto

# EN LA TRINCHERA Miguel Ángel Lara

# Y SU ESPÍRITU **'ANTIJUEGOS'**

os Juegos Olímpicos abren dos semanas de tregua, una quincena en la que el deporte se apodera del mundo en su máxima expresión. Se ven escenas que dan la vuelta al mundo por su emotividad, por los valores que desprenden. Por ejemplo, la del norteamericano Sam Kendricks volcado con Armand Duplantis para que el sueco superase el listón y batiese el récord del mundo. Es sólo un ejemplo entre mu-

chos. Pero hay un deporte que se empeña en negar de manera pertinaz al espíritu olímpico. Claro que se ven cosas feas en otros deportes, pero es el fútbol el que cada vez que se acerca a los aros olímpicos se asegura de que queden manchas en su camino. Escudado en que es un deporte único, el fútbol ha dejado en estos Juegos de París situaciones terri-

bles. En el campo y IMPOSIBLE en las gradas. QUE EL FANGO Arrancó con el bochorno del Ar-EN EL QUE VIVE DÍA A DÍA gentina-Marruecos, un escándalo NO DEJE SU HUELLA EN para la historia. El choque de cuartos LOS JUEGOS

entre Argentina y Francia acabó como si se estuviera en los bajos fondos marselleses.

Y luego está el lamentable comportamiento de Achraf en el penalti que supuso el 1-0 marroquí ante España que luego de nada le valdría a su equipo. El lateral marroquí quiso ser el mayor en el patio de colegio, el matón, el abusón. ¿Qué se puede tener en la cabeza para comportarse de esa manera?

El caso es que el fútbol se retrata en cada cita olímpica, pero quizá sea en esta de París en la que ha dado más argumentos a quienes defienden que sobra en el calendario olímpico.

Una pena, porque el fútbol va de la mano de los aros de siempre, sólo con las ausencias de 1896 y 1932. Lo que estaría bien es que el mundo del balompié reflexionase un poco sobre lo que es su realidad semana a semana, día a día. Es tanto el fango que mueve, que es imposible que cuando llegan los Juegos escape de esa naturaleza violenta, la que jaleamos todos en una medida u otra. Es demasiado pedir.

MARCA UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN DEPORTIVA S.L.U. Avenida de San Luis. 25-27. 1º planta. 28033 Madrid. Copyright 2024 - Imprime: Bermont Impresión S.L. - Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, distribuida, comunicada públicamente o utilizada, ni en todo ni en parte, ni resistrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninstuna forma, ni por ninstuna forma, ni por ninstuna forma ni por n Queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de MARCA a través de recopilaciones de artículos periodisticos, conforme al Artículo 32.1 de la LEY 23/2006, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. - D.L.M. 620 1958.

Subdirector





**ROBERTO GÓMEZ** 

# Fantásticas Pili Peña y sus compañeras, directas al oro

Gran victoria de España ante Canadá, se merecen ser campeonas. Y brillantes Craviotto y cía, arrasan en sus pruebas.

# Un aficionado de lujo estará apoyando a la selección de Santi Denia

Luis de la Fuente animará a la selección ante Francia. Qué razón tenía convocando en la Euro a Fermín y Baena.

# Decepción ante Brasil, una pena caer en semifinales

Una dura derrota que nos apea de un oro que ilusionaba. Gracias por el esfuerzo y la implicación y a seguir luchando.

Jakob Ingebrigtsen entra en cuarta posición en la prueba de 1.500 metros.

# Una ballena de notables dimensiones se adentró en las aguas de Teahupo'o (Tahiti) donde finalizó la competición de surf con las victorias de la es-tadounidense Marks y el francés Vaast.

La imagen del día Una ballena en Tahití

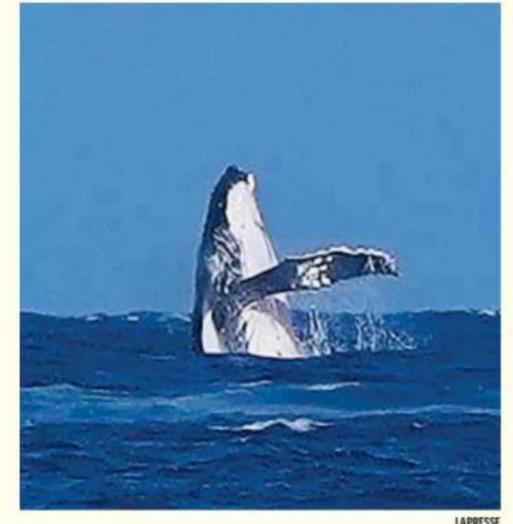



humildad a Ingebrigtsen

El "paseo" que anunció el noruego en los Juegos se transformó en un fiasco. Ni siquera subió al podio en los 1.500 metros

ce fue el noruego, que mordió el polvo por tercera vez de manera consecutiva en la milla olímpica. El año pasado perdió en los Mundiales con Kerr, hace dos con Wightman y ahora con el atleta preparado por Ben Thomas, uno de los entrenadores más afamados del mediofondo en Estados Unidos.

LAPRESSE

# "UN PASEO"

A pesar de que al nórdico se le concede un potencial incluso para correr por debajo del récord del mundo de El Guerrouj, lo cierto es que lo que debería ser su era está jalonada de derrotas. Esta es especialmente dolorosa porque hace un mes había soltado que si no se lesionaba o "enfermo el 1.500 de los Juegos será un paseo por el parque". La caminata se transformó en un fiasco. Y los cuchillos hacia el menor de los fondistas se han disparado en su país. El atletismo necesita tipos que agiten el avispero, pero luego hay que tener piernas para correr.

Campeón desde 2008 El oro lleva su nombre

El cubano Mijaín López ganó su quinto oro consecutivo en 130 kg de lucha grecorromana. Oros Lleva siendo oro desde Pekín.



os Juegos Olímpicos ni regalan medallas ni perdonan a nadie. En una de las finales más vibrantes de la historia de los 1.500 metros, el estadounidense Hocker fue a reventar una carrera que parecía tener dueño con Jakob Ingebrigtsen, al que también le birló el récord olímpico con 3:27.65, la séptima mejor marca de la historia.

Hay carreras que se subrayan más por la dimensión de la derrota que por la victoria. Y el personaje en la noche del Stade de Fran-

"Es uno de los gestos **más** bonitos que he tenido en mi vida"

MARÍN RESPECTO AL PIN DE LA CHINA



# DESCUBRE EL NUEVO CANAL DE MARCA

Ahora toda la información más relevante del deporte en tu WhatsApp

